



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.1.26









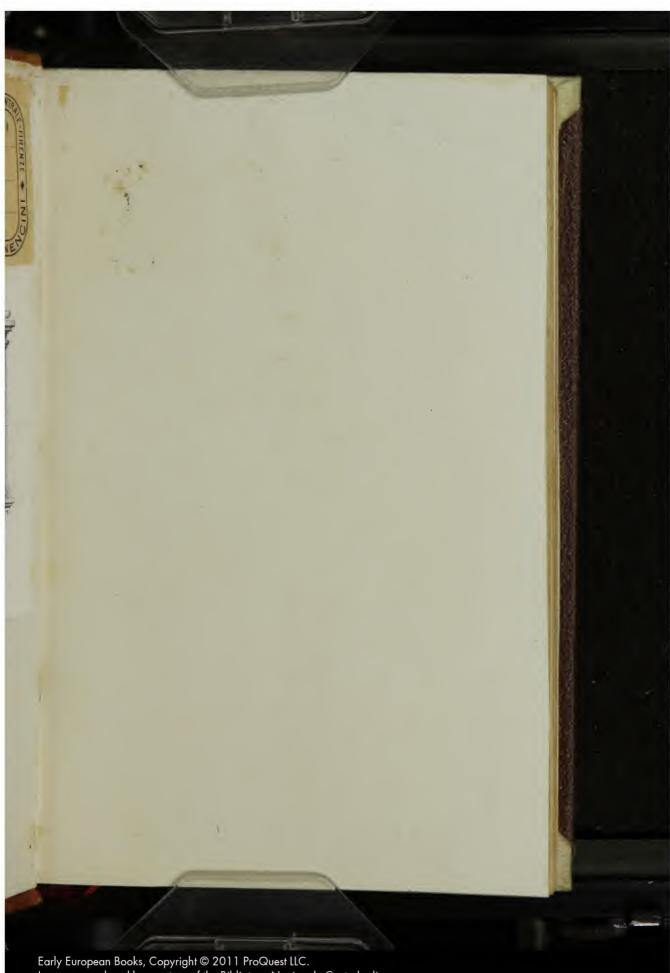

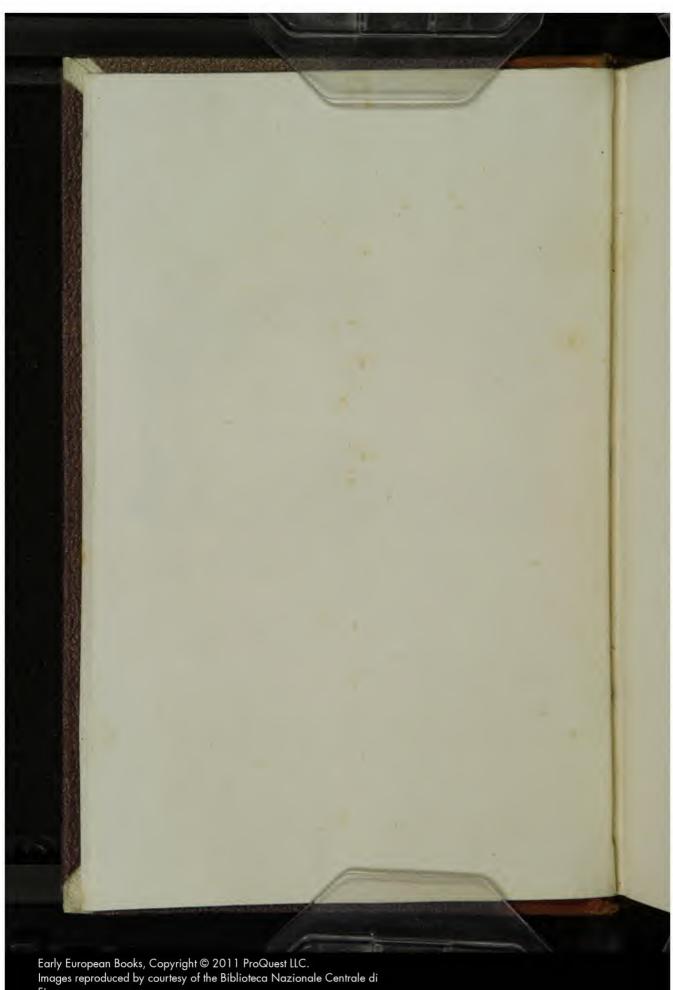









## DELLE LETTERE FACETE, ET PIACEVOLI,

DI DIVERSI GRANDI HVOMINI, ET CHIARI INGEGNI,

Scritte sopra diuerse materie,

Raccolte

PER M. DIONIGI ATANAGI, LIBRO PRIMO.



7º IN VENETIA,

M D LXXXII.

COL PRIVILEGIO.

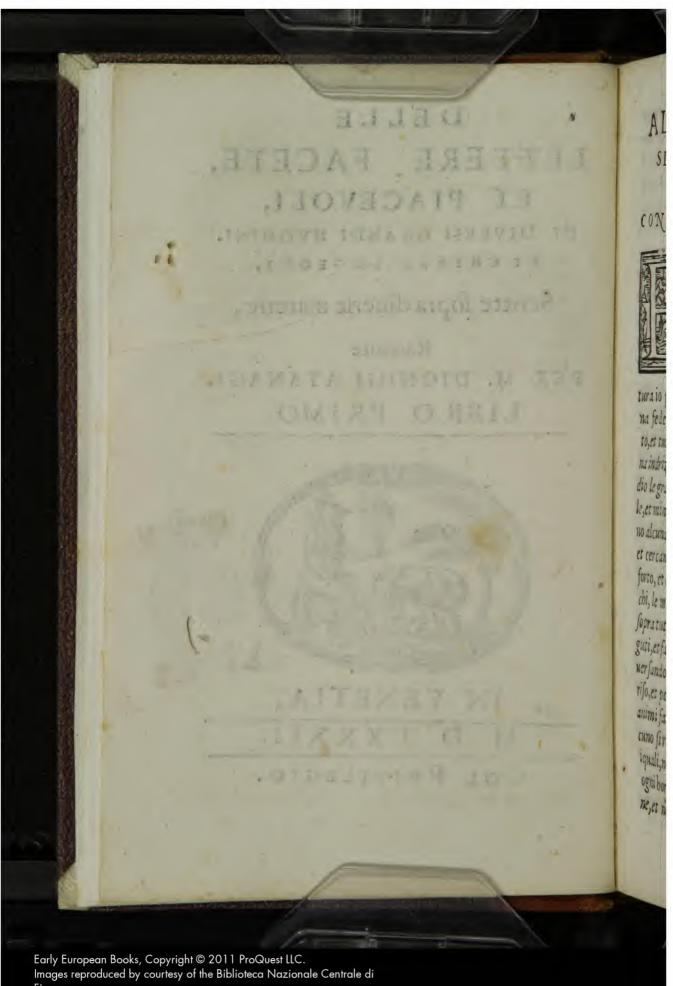

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Ald.3.1.26

## ALL'ILLVSTRISSIMO

SIG. IL SIG. RANIERE de' Marchesi del Monte,

CONTE DI MONTEBAROCCIO.



SSENDO questa nostra uita mortale, Illust. Signor mio, cinta d'ogni parte di tante malageuo lezze, & modestic; quante ciascuno proua in se stesso, & uede in altrui; et di quante per auuen

tura io țiu d'ogni altro posso fare certissima, et piena fede; si come colui, che già gran tempo sono sta to, et tuttauia ancor sono il berzaglio, doue la fortuna indrizza i suoi colpi; niuna marauiglia è, se etian dio le graui, et ualorose persone, non pur la gente ui le, et minuta, per conseruatione di se medesimi, amano alcuna nolta i sollazzi, et le feste; et desiderano, et cercano quelle cose, lequali posson esser loro di co forto, et d'allegrezza cagione: si come sono i giochi, le musiche, le comedie, et altri simili spasi: ma sopratutto i ragionamenti piaceuoli, e i motti arguti, et faceti; che gli huomini di pronto ingegno co uer sando insieme sogliono usare: inducendo altrui à riso, et per conseguente dilettando, et ricreando gli animi faticati.la qualricreatione, et diletto se ad al cuno si richiede; a coloro massimamente è necessaria, iquali, non essendo essenti da comuni mali, stannoad ogni hora con la mente occupati ne la contemplatio ne, et nel maneggio de le gran cose: affine che il uigo

re dell'ingegno loro oppresso dal continuo faticare non s'indebolisca, & rintuzzi a guisa d'arco, che doue sempre si lasci teso, perde la sua gagliardia, & di ueta fiacco, & inutile.fa loro adunque mestiero alle uolte d'alcun riposo, & sollazzo moderato: ilquale con gratiosa piaceuolezza rinfranchi l'animo, & co si poi piu uigoroso il ritorni al suo usato lauoro. Hora. riuolgendo io mecostesso queste cose; & conside rando, che non sempre, & per tutto, ne ciascuna a uoglia sua puo hauere i giochi, le musiche, le comedie, & altri cotali diporti; & che non sempre son presti gli huomini festiuoli, & ben parlanti, p poter con esso loro dolcemente, hora ragionando, O hora ascoltando, passar le noie, che di necessità portanse co, oltre all'ordinarie de la uita nostra, i pensieri, & l'essecutioni dell'altre imprese, & desiderando in quel poco, che per me si può, di prestare alcun soccor so a questo generale, & particolar bisogno: ho pensa to di uoler participare altrui quello, che con non pic ciol mio giouamento, per me medesimo trouai, & prou in e la maggior uiolenza de le mie antiche, et non ancor finite disauuenture: & cio è la lettione d'un buon numero di lettere facete, & piaceuoli di diuersi grandi huomini, & chiari ingegni: che io allhora da diuerse parti, per diuersi mezzi, con diligë te studio, per mia sola consolatione raccolsi: le qua li per lo piu sono cosi sollazzeuoli, & piene di motti, & di beffe, & d'ogni generatione diridicoli, che io non credo, che il piu scuero stoico, & Catone stesso potesse leggerle senzariso, & senza piacere: benche i Catoni, et gli stoici a giorni nostri sono assai rari:

Y.111:

XURC

1 711

10 110

sia dess

quali nu

cetie da

fette chi

non fodi.

cun d'al

poca ri

die non

et la fei

la mit

[erabili

शुराक्षा द

gente 1

1 (013)

Hate rec

et in a

grime |

me è an

se quel na

meno di

ולב סומנון

O non bi

ne sono a

templati

maefra

tratal

vari: anzi, se alcuna eta già mai amò ilriso, o che'l numero delle molestie sia fatto maggiore, o che la natura sia diuenuta piu tenera, o qual altra se ne sia la cagione; questa ueramente par, che sia dessa . et di qui nasce, che le comedie, le quali non abondano in copia diridicoli, & difacetie da far ridere gli spettatori; per belle, & perfette che siano nelle altre parti, communemente non sodisfanno: et senza plauso, et senza segno alcun d'allegrezza fredde se nerimangono, et con poca riputatione de'loro autori. Delle tragedie non parlo: percioche, usando ese la grauità, et la seuerità, che loro si conviene per l'altezza del la materia, et de personaggi; et per li casi miserabili, che rappresentano, mouendo a lagrimare non sono uolentieri ascoltate: et la gente ui ua quasi come la serpe all'incanto: si come s'è ueduto per proua in quelle, che sono state recitate, non ha molti anni, in Roma, et in altre parti d'Italia. Et, se bene le lagrime sono proprie, et sole dell'huomo, come è ancorail riso; et gli huomini, come disse quel ualent'huomo,hanno molte uolte bisogno non meno di piagnere, che di ridere; nondimeno i nostri fanno aperta dimostratione, che essi uogliono ridere, O non piagnere. E ben uero, che tra queste lettere ne sono alcune; le quali si come contengono belle con templationi di filosofia mescolate con le ciance; cosinsieme con la dilettatione hanno alcuno utile am maestramento congiunto: & queste paiono ame tra l'altre di quel sommo pregio, & ualore; delqua-

faticare

hohe do-

tia, or di

tiero alle

: ilquale

mo, & co

loro. Ho-

o conside

lascuna a

le come-

mpre son

1, p poter

, to hors .

portan [

mieri, o

crando in

cun foccor

: ho pensi

on non pic

oual, o

wiche, et

lettione

reuoli di

che io al-

on dilige

: le qua

e di motoli, che

Catone

riacere!

moassa art:

le soglion esser le gioie, che non solamente con la uxghezza de' colori dilettano gli occhi, mahanno uirtù, & potenza d'operare alcun mirabile effetto. Holle adunque compartite in due libri per istampar le, o per publicarle; accioche tutti coloro; a quali o per istanchezza di studij, o di negotij, o per qual si uoglia purturbatione, o cagione, ne farà bisogno; possano in ogni luogo, & in ogni tempo hauere alla mano, onde prendere alleggiamento d'ogni lor peso con honesta festa, & sollazzo. Et, essendo questi prof simi passati giorni sinito d'imprimere il primo libro; ho uoluto dedicarlo a Voi Illustriß. Signor mio, & sotto il uostro honorato nome farlo comparerenella luce del mondo: non che io pensi consi picciol dono di sodisfar pur in parte al gran debito, in che m'hā posto le molte gratie, che io col mez zo, & fauor uostro & presente, & lontano ho riceuute dall'Iliustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Duca; ma per farui alcun segno della grata memoria, che ione serbo. Il che certo piu uolentieri con piu degna, & pretiosa cosa baurei fatto, & potena be farlo, hauendo appresso di me piu opere bellissime uolgari, & latine, & di prosa, & di uerso, se ilibrari, & glistampatori attendessero cosi al ualor de le cosé, come all'utile solamente, che d'esse secon do l'auniso loro si può trarre: benche assai degno, & di pregio riputerò io questo libro; se, quando talhora per respirare potrete sottrarui alle granissi me occupationi; nellequali come ministro principale di Sua Eccell. del continuo ui tiene la fedel cu ra de gli affari di quella, et dello Stato suo: ui sarà

2782

MI.

1011

le 2/57

Y 1 WOT

per ber

chita,

MINSHILT

dalali

po, ch

grande

MAI

It dia

COULT 1

do 111 15

tutto qu

trebort

BORI

THO R CR

CAST

tre pop

lore, con

grucolo

che se ne

Jeget art

preste qu

Lantico

QV Al piccial

di quel piaceuole passatempo, et di quella dolce ricreatione, che io spero, et che io desidero per la debita affettione, et osernanza, che ui porto cosi per la humanità, et cortesia uerso me usata, come per le altre rare, et eccellenti qualità nostre, parte neramente da noi acquistate, et parte haunte come per beredità dalla uostra nobilissima casa . L'antichità, et selendor della quale quanto sua grade, chia ramente il dimostra la sua prima origine derivata da l'alta et real casa di BOR BON E, sin al tem po, che CARLORe di Francia, che poi dalla grandezza delle cose fatte per sopranome fu detto MAGNO, con potentissimo essercito passò in It alia al soccorso di SANTA CHIESA contra Desiderio R e de'Longobardi: ilquale hauen do uinto Desiderio, et restituito alla CHIES A tutto quello, che per li tempi addietro le erastato occupato, et tiranneggiato da Longobardi, et da altre bar bare nationi; tonò ad uno di quei Signori di BORBON E, che col resto della nobiltà del suo Regno eran uenuti seco a quella impresa; IL CASTELLO DEL MUNTEcon pin altre po polate castella, non per rimeritare il juo ualore, come anche per lasciare un gagliardo propugnacolo in quelle parti. La qual cosa, oltre a quello che se ne legge, appare manifestamente per le impre se, et arme medesime de la caja di BOR BONE im presse quini ne le fabriche antiche: et si coprende dal l'antico privilegio de la confermatione di CARLO QVARTO Imp.Re di Boemia: et ne è ancora non picciolo testimonio, che, ritrouandosi già in Pisa co dottiero

con la us.

ranno wir\_

effetto

istampar

o; 2 quai

perquals

bisogno;

nauere alla

mi lor pelo

questi prof

primo li-

. Signor

lo compa.

bensi consi

tran debi-

io col mez

to borice-

Sig. Du-

memoris,

ri con piu

potenabě belli Jime

o, seili-

alualor

Be lecon

degno,

quindo

granist

princi-

fedelow

ui fara

dottiero uno de' M AR CHESI DEL MON T E, et esendo uenuto al Concilio, che allhora si cele braua in quella città, un personaggio de la schiatta di BORBUNE; siricon obbero insieme per disce si da un medesimo principio, et rinouarono l'antico parentado fra loro. Et l'hauere i uostri maggiori in tanti riuolgimenti, et scompigli, et ruine di guerre, che per tate centinaia d'anni sono seguite in Ita lia, conseruato illeso il dominio loro, si che posso dar si quel uanto de' loro unssalli, che gli scrittori danno ad Annibale de' suoi soldati, di non hauer mai patito alcuna ribellione; questo si uede essere stato un pu ro effetto della loro uirtù: la quale col buono, et giu flo, et sauio gouerno loro ha facilmente superato ogni maluagità di fortuna. Taccio le cose da loro ualorosamëte operate, massimamente per la Republica di FIOR EN ZA: ne'seruigi dellaquale, come te stificano i libri, et l'historie sue, hanno tuttauia suc cessiuamente militato con carichi honorati di fante rie, di caualli, et d'huomini d'arme, et dalla quale ha no sempre hauuto, et goduto privilegi, immunità, et sauori segnalati: si come hanno, et godono di presen te i nipoti dall'Illustris.et Eccellentis.Duca COSI M O. Taccio del Sig. PIER O uecchio, il quale a' disuoi su il primo fante a pie d'Italia: che egli solo meriterebbe un'alto uolume.percioche egli fu quello, oltro alle altre degne proue da lui fatte nel coqui sto di Pisa, ilquale con poca gente ruppe il Sig. Bartolomeo Liuiano alla Torre di San Vincenzo doue passauano con grande sforzo al soccorso di quella città : et egli fu quello, che poi, essendo condottie

il Re L tanto Hai quie,et 18.11sente battena chiezza 4771 bo et vicca cono mi il Signon terano o to bonor fuo, giuf & bauen & Eccel corneo d Aello del glament 10 , Sale il Sig. P ni comin quale da della pe n'è sidi

chealt

ro dell'I

Aenne 3

fle, et

ro fanter

reset ara

tod am

ro dell'Illustrissima Signoria di V EN ETI A, so stenne gagliardamente l'impeto de' Tedeschi a Trie ste, et a Cadoro, et che alla fine Generale delle loro fanterie mori gloriosamente, con istupendo ardire, et ardore cobattedo, nel sanguinoso, et famoso fat to d'arme di Giaradadda, per si fatta maniera, che il Re LVIGI XII, uinto dalla marauigliosa di tanto ualore, fece cercare del corpo suo, et con esequie, et pompe quasi conuenienti a sangue reale, som mamente honoradolo, il fece sepellire: ancora che co battendoglii contra fosse rimaso morto. Ne per uec chiezza è caduta, o secca questa nobilissima pianta, anzi hoggi come mai sidimostra uerde, et fiorita, et ricca di molti generosi rami, che ogni di produ cono nuo ui frutti d'honore, et di gloria. Ecci il Signor B AR TOLOMEO, prode, & ueterano soldato: ilquale, essendosi ritronato, & porta to honoratissimamente in tutte le guerre del tempo suo, giustamente si può chiamare maestro di guerra: & bauendo bauuto in quella di Parma dall'Illustr. & Eccellentiss. Duca OT TAVIO FANESE carico di fanterie, & di caualli, & la cura del castello della città in un medesimo tempo; riusci egregiamente in ogni cosa, che s'appartenga a ualoroso, sauio, fedele, & sperimentato Capitano. Ecci il Sig. PIER Ogiouine. questi d'età di tredici an ni cominciò ad essercitare il mestier dell'arme: nel quale da quel tempo in qua ha fatto tanti paragoni della persona, & della uirtu sua; che debitamente n'è salito di mano in mano a piu alto grado: tanto che all'assedio di Siena fu Generale del Duca di Fiorenza

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.1.26

MON

ora si cele

1 Schister

per disce

o l'antico

maggiori

re di guer-

wite in Its

e posso de

tori danna

r mai pati-

fato un pu

iono, et giu

To uzloro-

publica di

e, comete

stania (m

ti di fante

la quale hã

munica, et

di presen

cacosi

ilquale a'

egli solo

lifuquel-

nel coqui

Sig.Ba-

zo done

ti quella

ondottis

10

renzanel forte di Città: la doue si portò si bene; & si pienamente sodisfece alla opinione concetta di lui per le prodezze paffate; che horasitroua per S. Eccell. Castellano de la fortezza, & Gouernatore de la città di Pisa. Ecci il Sig. MONTIN Odignissimo uostro fratello. esso, oltre à quello, che potrei di re de l'ingegno, dell'eloquenza, & dell'altre sue nobilissime parti, ha in modo accompagnato la pruden za colualore, & la cognition del gouerno ciuile cola notitia de l'arte militare; che come nell'uno, & nell' altro si fa conoscere ogni di piu per degno creato, & seruitore del prudentissimo, & inuittissimo Duca FANCESCO MARIA, cosi per questo, & per quello ha indotto il sapientissimo, & nalorosissimo Duca GV I DOB ALD O ad hauerlo sempre in gran conto, & ad honorarlo in tutte le occasio ni:si come fece allhora che S. Eccell. hebbe il Gouerno Generale del Serenissimo Senato Venetiano, dan dogli il suo stendardo Cenerale: O quando poi da GIVLIO TERZOSommo pontifice S. Eccell. fufatto Capitano Generale di SANTACHIE S A, costituendolo suo Maestro di Campo Generale: O ultimatamente mandatolo Ambasciadore a Ro ma a P A P A P A O L O Q V A R TO: nel quale officio continua ancora con summa laude sua, & satisfattione di s. Eccell. appresso il santiss. N. PIO PAPA QVARTO. Eccills. AN TONIOMARIA, & eracil Sig. MAR CHESE, pur uojiri honorati fratelli, già tanto cari al Satiss. PAPA PAOLO III. che, se l'uno da troppo affrettata morte, & l'altro da propria elettio ne,

MC, TON

Aidala

Za dell

els fede

math

dessid1

(sebbe)

Setect pm

del quale

diro fol qu

fione di m

nimo, et

che, se da

la strata

COMMUN S

non che a

puece for

Voi in ogn

mostrate

temperate

1 NO 1: CID

eruicu di

GYIDO

Suatanti

di fincerita

mui per a

dal Lato,

tanto foat

tre, effens

come feta

conlyin

non foffero stati dinisi, quegli dalla corte, & que fli dal mondo; hauendo riguardo alla uirtù, et sofficie za dell'uno, & alla innocenza, & bontà dell'altro. ela fedele seruitù d'ambedue, et a gli altri molti lor meriti; si può ragioneuolmente credere, che ciascun d'essi da quel gratissimo, et liberalissimo Pontifice sarebbe stato degnamente rimunerato, et esaltato. Seteci finalmete Voi Illustris. Sig. R. AN IERE, del quale, per non cantar le lau li uostre a uoi stesso, dirò sol questo che a Voi piu tosto è mancata la occa sione di mostrare il ualor uostro nella guerra, che l'animo, et l'accesa uolontà, che n'hauete hauuta: et che, se da inuidiosa fortuna non ui fosse stata chiusa la strada d'entrare in quel campo di gloria; Voi per comun giudicio di tutti haureste senza alcun dubbio non che arrivati, ma di gran corso tra passati i uostri antecessori. ma quello che è stato, et è in poter uostro, Voi in ogni uostra attione ui sete dimostrato et ui dimostrate non meno giusto, et prudente, che forte, et temperato: mansueto, amator de' poucri, et de' uirtuosi: catholico, et pieno di uera religione: et nella seruitù di 33 anni fatta al uirtuosiss. et giustiss. Duca GVIDOBALDO, hauete dato alla Eccellenza Suatanti pegni d'humiltà, d'obedienza, di diligeza, di sincerità, d'amore, et di fede nel suo seruigio; senza mai per accidente alcuno discostarui pur un passo dal lato, et dal uoler suo; ne riuerder pur una uolta in tanto spatio di tempo, il padre, la casa, et le case nostre, essendo massimamente gentilhuomo di dominio, come sete; che meritamente ue n'hauete guadagnato con la intera possessione de la sua gratia, il nome d'

sibene;

cetta di la

per S. Ec.

ernatore k

N O dignil.

the potreis

altre fue no

tolipruin

o courte cols

mo, onl

o creato, &

Illimo Dis

per questo,

, O malgra

bauerlosem te le occasu

be il Goner-

etiano, dos

undo poids

ce S. Eccell.

A CHIE

o Generale

adore a Ro

TO: nel

lande (M2)

riff.s. N.

US. AN

MAR

tanto cari

le l'uno de

ria elettiq

un nuouo Achate, d'un Efestione, et d'un Mecenate nuouo: et insieme la laude, che tanto, et si giudicioso Principe, gloriandosene, publicamete u'ha dato: cioè, che mai non u'ha sentito sare officio di nocumento ad alcuno:ma che hauete gionato, et gionate sempre a chiunque ricorre a uoi: et che sete stato, et sete il uero mediatore tra la Eccell. Sua, e i suoi uassalli. laude certamente grande, laude rara, et da pochi in ogni età conseguita. Et oltre a ciò hauete meritato, che S. Eccell.in riconoscimento di tanta seruitù, et di tan te uostre uirtù, oltre all'hauerui deputato gia Capita no de le sue lance spezzate, et generale delle battaglie del suo stato: et in particolare Gouernatore del la città di Pesaro; ui doni appresso il popolato, buono, et bel castello di MONTEBAROCCIO, et al Sig. GVI. DOBALDO uostro primo genito figliuolo, giouanetto d'alts speranza, dia per consorte la Illustriss. Signora FELICE Rouere sua figli uola. Hora, p tornare al mio primo proposito, da che giusta affettione m'ha forse troppo dilungato dalla dedicatione di questo libro; io ui prego Illustriss. signor mio, che ui piaccia d'accettarlo cortesemente: et di conseruarmi nella buona gratia uostra: et, se io non oso troppo; di ricordarmi talhora opportunamen te in quella di Sua Illustrissima Eccellenza, per quel, che io le sono, humilissimo, et deuotissimo seruitore. Di Venetia. A' 22 di Marzo. 1561.

DEI

A MGELL

A Montig

perchio

ANTON

TERP

A M. Lati

ARMANI AM.Ric

29.

A M Lan

BALD CAS

Al Conti

noisa.

AM Laci

BERNA

NILL

A M. Alel

203.

BERN

AM. DIO 244 244

319.26

173.27 181:18

293.2

Di V. Illustriß. Signoria

Affettionatiss. et obligato seruitore,
Dionigi Atanagi.

## TAVOLA DE'NOMI DI COLORO, A' QVALI, ET DA' QVALI fono scritte queste lettere.

A NGELLO COLOTIO M. Gandolfo Porri 218. no. ANNIBAL CARO A Monfig. Hieronimo Superchio. ANTONIO MARIA TERPANDRO A M. Latino Iuuenale. 118. ARMANNO LOSCO A M. Ricciardo Milanesi. A M. Latino luuenale 36. BALD ASSARRE CASTIGLIONE Al Conte Lodouico Ca noisa. 12 I. A M. Latino Iuuenale. BERNARDIN DA NIELLO A M. Alessandro Coruino, 203. BERNARDINO BOCCARINO A M. Dionigi Atanagi. 244.249.251 253. 258 .

259, 261, 264. 265. 269.

1 Mecenin

li giudicion

a dato: cioè,

cumento a

te sempres

et sete il ue.

Malli, laude

pochi in ogni

icritato, de

utu, et dita

togia Capiu

delle bans

lernatore de

polito, buo-

OCC10,5

rimo genin

t per confor-

nere fun figh

ofito, da che

ngato dall:

Illustriff. fr

rtesemente:

fra: et, fe 10

portunamen

(1, per quel,

10 feruitore.

1 Crustore

A M. Trifon Bentio. 241 BERNARDO BIBIENA A M. Giulio Sadoleto.157 CAVALIER ROSSO Al Cardinal Farnese. 338 FRANCESCO BERNI A M. Agnolo Divirio. 110 Al Cardinal de'Medici. A M. Gio. Bartista Mentcbuona. 19.21 A M. Gio. Franceso Bini . 24.25 FLORI-GALEAZZO MONTE A M. Gio. Francesco Bi-315. 319. 322 GIACOMO SAN-NAZZARO Al Cardinal di Sata Maria in Portico. GIOSEPPE CINCIO A M. Claudio Tolomei 205 GIOV. BATISTA SANGA. A M.G o Battifta Mentebuona. 129.132. 134 137.139.142.143. 146.148.150.151. 122

281 283 286.290 . 292. 134.137.139.142.143.
281 283 286.290 . 292. 146.148.150.151. 122
293.294,296, 297. 298. A M.Latino luuenale 128
G I O.

TAVOLA GIO. FRANCESCO INCERTO AVTIOVE BINI. A M. Alessandro Coruini. A M. Bernardino Maffei. 216 INCERTO AVTTORE Al Card.di Mantoa. 194 A M. Gio. Francesco Bini. A M. Claudio Tolomei. 303.306.307.308.310. 184. 311.313.340. A M. Gio. Battista Mente-A M. Carlo Guateruzzi, 304 buona. 171.174. 176. 178. LODOVICO BECCA. A M. Gio. della Cafa. 192. TELLO. A M. Gio. Francesco Stella. A M.Gio. Frac. Bini. 229,301 191. LODOVICO CANOSA Al Sig. Lionello Pio. 183. Al Cardinal Cornaro. 116 A M. . . . . Al Cardinal di San Gior GIO. FRANCESCO gio. VALERIO. Al Cardinal di Santa Ma A M.Gio. Francesco Bini. ria in Portico. 167.168. A M. Gabriello Merino. A M. Latino Iuuenale. 164 GIO. MAONA A M. Gioua Battista della A M. Gio. Battista Mente Torre. buona. 210.214 Al Vescouo di Liege. 111 GIO. MATTEO GI M BERTO MARCANTONIO A'M. Gio. Battista Mente PICCOLOMINI buona. A M. Gio Battista Angeli GIVLIO COSTANTINI ni. MAVRO D'ARCANO. GIVLIO SADOLETO A M Gandolfo Porrino. 219 A M. Latino lunenale. 159 MOCCICONE. H. A M.Latin Iuuenale . 154 HIERONIMO FON 155. DVLIO MVTIO IVSTINOPOLI A M. Gio. Battista Mente-TANO buona. I. 233 Alla Duchessa d'Vrbino INCERTO AVTTORE 345.358. Al Sig. Gio. Pictro Brachi. LOI. P AOLO GIOVIO A M.

A M. Berns

61.62.6

71 .

Al Cardia

Al Caraina

A M. G.O.

Al Sig. He

1000.

A Al. Hie

n1 56.8

94.97.9

A.M.Luc

Al Marche

75

A Papa G

Al Segre

\$1.53.56

:0

18.

LA AVITOR A M. Bernardino Maffei. 58 Al Vescouo di Facnza. 44 dro Corun 61.62.65.66.68.69.70. P. PAOLO PANCIATICO 71 . AVTTORI Al Furfante Re della Fur Al Cardinal Farnese. 76. ranceleo Ba 223 fantaria. 78. 07. 308.310 PIETRO MELLINI Al Cardinal Triuultio . 48 0. A M. Gio. Matteo Giberto. A M. Gio. Franc. Bini. 234 uateruzzi, zor TRIFON BENTIO 39 Al Sig. Hieronimo di Cor AM, Dionigi Atanagi. O BECC! 327.328.335. 336. regio. A M. Francesco Moterchi. A M. Hieronimo Angle c. Bini. 229.3 rin 56. 82.86. 88.91.93. 333 O CANOSI 326 Al Molza. 94.97.98 Cornaro, 116 A M. Luca Contile. 100 A M. Tomasso Spica. 330 I di San Gu Al Marchese del Vasto.73. V VBALDINO BAN-75. DINELLI. di Santa Mi A Papa Giulio Terzo. 8+ A M. Gio. Francesco Bini. Al Segretario Nicolas 49. ico. 196 198.200.201. iello Merino \$1.53.56 Battiffa delle IL FINE. di Liege. III NTONIO LOMINI attiffa Angel ARCANO. Pormo.119 ONE juenale, 154 TINOPOLI a d'Vroine 10010 ANL





FRANCESCO BERNI

ck. 75

ETE

OMINI

Ι,

NI,

A M.
AGNOLO DIVITIO,
PROTONOTATIO

\$18.39

CIECHI, il tanto affaticar che giona?

Tutti tornate a la gran madre antica,

E'l nome uostro a pena si ritrour. Questo terzetto è del Petrarca, & è buono a dire a coloro, cheuanno hor la, hor qua suggendo la peste, come fate uoi i io no harei hauuto teta allegrezza, che e susse stato uero ql che mi disse Giorgio, che la peste era anche costi, accioche ha ueste hauuto auenire qua à suria, et io a serrarui suo

A ra

2 LIBRO

dicefte fo

pullar di

egli ara a

to Gemini

cettations

his. credo

Lito, o me

che eglil'h

paule orine

di mia mai

74, per pot

in fatisfact

macame

ingranan

lerifi. Di

in più nece

noi ni land

tto. Diomili

Gio. Panol

tropposoli.

11,6 de

Jeens are for

le perfone;

bane fe a di

non vibila

rà bene, che

Sed tam

Ionon for

brene, oc

posito sper

ra per ammorbato. Horamai voi mi cominciate a somigliare Enea, che s'andaua aggirando pel mon do, O hora era cacciato di Tracia hora di Creta, bo ra dalle Stofade, finalmente fu ad un pelo per tor narsi a casa per disperato. Crediate a me, che, qua do si sarà ben cerco, nonsi trouerà la migliore, ne la piu secura stanza di Roma: & saràtale, che non se ne uorrebbe esser partito. Non crediate uoi già esser sicuro ne anche costi. Io ho speranza in Dio, che e'non possan quindici di, che uoi ue l'hauete; & eccoci in fuga un'altra uolta. Doue andremo poi? a Santo Gemini, o a Bauco? So bene io, che ultimum terribiliu sarà quella Bibbiena, & supplementum Chronicarum. a uedere, & non vedere io sentirò dire M. Agnolo è a Bibbiena come mi fu scritto questi di da Firenze, poi non fu vero.ò che belle risaho io a fare allhora, & quanto co gratularmi meco medesimo : che, se Dio mi da gratia, ch'io la scampi fino a Natale, non ha da esser il piu contento huomo dime . Hor poi che uoi sete a Ciuita, almeno diceste noi, in che casa, & con chi, ò chi è con uoi, & per che uia ui s'ha a scriuere: doueuate pur sapere tutte queste cose,o una almeno hiermattina, quando miscriueste co glisproni in pie de come fate sempre, à farui il donere, bisognaria stare otto di a scriuerui, si poca noglia par che n'hab biate-scriuendo altrui della sorte che scriuete, ma infine egli è in fatis, ch'io u'habbi a scriuer ogni due di & render ben per male, come fa Dio. Ecco mo, benche i hauessi deliberato di aspettare, che uoi diceste



dare altroue: che benche paix, che uoi vi dissidiate d'ottenerlo di qualunque tenore per la perdita di quelle lettere, non per questo mi dissiduuo, ne dif fido io di parlarne in modo al Cardinale, dico etian dio confessandogli delle lettere, che e non si fusse messo a farne ogni cosa, & a passarlo etiandio. Io crelo, che e sappia appunto, che lettere queste sono, che ragioneuolmente gliene douete hauer com municate, & senza mostrarle altrimential Papa, so che una semplice informatione sua a S. Santità dell'animo uostro, per esporre al Re, baria forma to un breue, che uoi stesso con le medesime lettere innanzi non hareste saputo depinger tale. Ma come ui dico, non mi pare, che in questa cosa ci habbia piu luogo breuissiano di qual tenor si uoglia, Mutanda est ratio, modusque nobis: ne per cosa superflua bo uoluto affaticare S. Signoria, laqual uncle riseruarsi per altro. Al domandargli parere sopra l'ostinatione dell'Arciuescono, & con siglio del pigliare, o non pigliar uoi la Badia; ho tepo un mese; che tato, o forse piu (per dir cosi) si starà a spacciare in Francia, & uoi dite, che quel pare re, & consiglio che S. Sig. mi dirà scriua al Valerio o non ad altri. Intendo anche, che con grandissima difficoltà da audi etia bene a grandi huomini, & che es'è serrato in secretis, tal che io non uoglio senza proposito, & suor di tempo stuzzicare il formi caic basta, che ogni nolta che ni vada, habbia cio che uoglio, Il Co. Baldasarre douena dormire, quando ui disse, che haueua parlato all'huomo dell'Arci-

emi par co radi Santa Herramas a to (dico qu e pedirli, da Campe centure pr tratiform l'Artinefe. Reedon Intention hand orif latio grejan Ha Jenon gio pur quality Stown In I cet, per me all Arcine rad neget non fe, fe. po miritande detto a upi mal notent

1. Arche)

mini. Vno

nea Miles

o pertal,

pa per fark

come e a

11 1 CANALO



6 LIBRO

sogni piglia partiti subiti. Quel che haueua ad esse re, èstato secondo me.cosi auuiene, & chi non ha, suo danno. Anch'io adesso ui consigliarei à pigliar la Badia, e'l Vescouado litigiosi, o non litigiosi: per che à peggio non si puo uenire, che a dargli uia con qualche pensione. già che le cose sono ne termini, che le sono. Ho caro da una banda che uoi ui siate sinalmente ridotto a Ciuita, doue sarete si puo dir padrone, à almeno huomo uostro, che in quel bordello non crauate cosi. Dianolo, fauni ancho di co sti scriucrmi con gli spronil, in mino, & col boccone in piede. sempre si troua' qualche scusa, per non empier mai piu ch'un foglio di carca. Non ui douria mancar modo da farmi usar la retorica, come faceste ultimamente, che lo trouaste cosi bello: per Dio una bella retorica suergognare uno, per darli miteria da seriuere. son fauori, diffe Strascino. Hor su pur no è la prima: & Tandem patientia uin cit. M. Sistoè a Nepi già sei di sono, fuggito col Vescono di Calice la mala uentura. cosi hosta mat tina trouato essere, quando sono andato a casa per pargargli: O ricordatomi di quelle censure, che dite , mella lettera sur sate mentione, che il sollecitatore faria buono & c.L'ho trouato, & sonri miso seco, che e uenga qui hoggi da Misser Bartolomeo, & con lui trutti quel che sin da fare circa questa cosa; che io per me non me ne intendo, & sono inettissimo a queste cose. Pur a me parle ria, che e non fuße da starsia questo, ma ue dere comedesimo Misser Sisto, bora che egli è costi uici-110,

no, difare. the wife 2 110, C 183 mento . I banno del tr. Ro, celap nor dormit colenostre Mallery no aromoe fatto tutto teildi: O Butolome se noter ce Millilen cauar del c entro di mu gila: egli (d fire quel ch quanto full mir feco, c rifofi, de eglitroppo o comma glio stare to mas bene fetto, pon वियां द्वार cofi fatio

e mernan

R I M O. no, di fargli far quello, che nolenate che facessi io, che ui sarà tanto ageuole, quanto sarebe stato a me, & meglio, per esseruoi l'agente, io l'instrumento. Resurget, & importa affai. costoro banno del tradittore : & non si rispondendo lor pre sto, ce la potriano bello & calare. però ui prego non dormite. se tenete conto dell'honor uostro. Le cose nostre di casa stanno, come io ui scrissi hierseraallungo. Poiche hebbi scritto, uenne Micheli no aromperne la testa, come sapete, che egli ha fatto tutto questo anno due, & tre, & quattro nol te il di: & uenne ad una certa hora, che Meßer Birtolomeo prese sospetto grandissimo, perche disse uoler centre, & dormir qui, che o Chimenti, o Mildalena non bauessero mile, ne se gli poteun cauar del capo per conto nessuno. La gente qui entrò di nuouo in fusta, & faceuongli uiso di matri gna: egli cominciò a dire, che molto ben poteua fare quel che ei faceur, conciosia che anche uoi, quando fuil caso vostro, ne veniste à stare, & dor mir seco, quasi dicat, &c. Io cosi burlando gli risposi, che alla fe al Valerio, & a me non fece eglitroppobuon viso: eltignoso entrò in collera, & cominciò a dire: Io me n'andrò, io non ci voglio stare, tu doueresti far piu carezze a gli huomini da bene, che tu non fai; quando bene io fussi infetto, potrei uenire, & stare in questa casa. ma tu sarai cagione, che io non ci capiterò piu, &c. Fui cosi sauio quella uolta, che non gli risposi quel che e meritaua, se non che attesià placarlo, & dar-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.1.26

endesse

non ha,

piglia

iosi: per

MIJ COR

mini che

fiate f.

puo de

melbor-

bodi a

col boc-

usi, per

Nonui

TC4, COME

llo: per

er darli

no. Hor

trauin

igito col

St. 1 mis

casa per

ire, che

ril sol-

f fouri

T BIT-

tre cir-

11do,0

parle

nici-

8 LIBRO

Au que 19

te fon pu

Marience

glialith f

boimpe

ni, che bas

ge con una

daßh et chi

Sta matth

particolar

paßera fla

roiet se pal

Nonho

nor not

Salute noth

11 Collect

biamoinfor

re chi fuili

potentelle

re, finalme

rifonline

in casa scrip

cherd in t

the woi gins

M. Burtol

teaga, che

fule minaci

altia fers

a farlo foi

1522.

gli ad intendere, che burlaua seco per quelle parole, come sa Dio et la nostra Donna che faceuo . appunto, non ci era ordine: la uoleua pur con esso me, et pur diceun, tanto ch'io fui tutto tentato di dargli quel che andaua cercando, et sussesi poi uenuto a la mentare, et pianger con uoi. Fraschetta ua fiutando quanti bordelli son per Roma, spirita di pau ra, sa d'aceto, che pare un'insalata, et poi muole ammorbare questo et quello: et se l'huomo gli dice una par ola per burla, crede gli sia detta par male. Vi giuro, che non è huomo in questa casa che l'habbis ue luto piu uolentieri di me:se e sapesse quel che gli altri ne sentono, non ci arriveria mai. Domine ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt. Sento che M. Bartolomeo ragiona d'andarsi con Dio con esso lui, et gli è entrata paura da senno, sta muttina è andato per risegnare le pensioni et ogni cosa, non ha potuto far niente : dice, che heggist unole confessare. fa come i putti, che non dicono mai volentieri le letanie se non quando e tuona. credo che se n'andrd a Macerata, o a Bignarea, o a Loreto. tanto sa, non sa egli stesso quelche s'hab bia a fire. La sur Multelena sta gagliarda. dicesi, che io le sono partigiano. Mincresce, che esi sparta, che ci hamezzi ammorbati, che pur adeso trionfauamo. hor Die, et San Rocco l'accompa gni . Sta mattina bo inteso, che il Cardinale si vuol partir di costi per Lombardia, ma che non ha potuto hauer licentia. Vi dico ben, che se voi u'allontanaste, molto dura cosa mi parrebbe a re-



TO LIBRO

tolomeo, che era sospetta, s'intende sinalmente, che la non ha mal nessuno, ma che ella era imbriaca, on de costoro si son tutti rihauuti: benche M. Bartolomeo perseuera pur in dir di uoler andar uia. Dio ci dia gratia, che noi la scampiamo: che se ci uien satta, non è la piu ualente samiglia, ne la piu ualorosa al mondo. Vi so dire, che e ci gioua esser matti spac ciati tutti, cominciando a senioribus: se sussimo punto malinconici sar emmo l'oca. Quel della stalla è pazzo publico, Parigi da catena, gli altri ne sento no tutti, in modo che qui si puo dire, Vanne uia malinconia.

wintinde,

in luogo di

fenza peca

huomo, co

es da quell

fanboram. est il uostre

domi, non un do quelle: co

cia tutte le

finalmente,

di contenta raniglia qu

Caltrofoli

me il uivo.

to quel buo

bello of tra

cavalli alle

Hoi? perch'in

Ju le poste, e

Questo non

fatto è un gi

tus non le

ben mi fusti

questa fame

naci di queg

fer Bartolor

ro. Per que

nolemierif

in nerità de

A M. Agnolo Diuitio.

R ingratiato sia Dio, che uoi scriueste una uolta piu ch'un foglio di carta:ma non ui guastaste però, & anche non me l'hauete lasciato parer buono col rimprouerarmelo, & bestemmiarmi, come se baueste a durare una gran fatica a contetarmi. Io so pur che anche uoi solete scriuere uolentieri, & sete inde fesso cosi ben, come il Valerio, & done bisogna il di mostrate bene. Disgratia è mo la mia, che io non so no uno di quelli, alquale accaggia scriuersi al lungo. Hor io non noglio per questo farui male alle ma ni come faceua Alcsandro, perche Tam doctas quis non possit amare manus? Lasciate pure stare se e ui nuoce il troppo scriuere, & perdonatemi della miningordigia, & presuntione, scusando mi con quel uerso del Petrarca, chedice, Ei perche ingordo, & io perche si bella? ma mutate le mutan-



Y2 L I B R O

Oc.chi sa gli animi de gli huomini? Del resto lo sa Dio, Enostra donna, che non harei dato un piccio lo per conto mio: che se ben sono huomo, & come buomo, tengo conto della uita, ho anche tanta gratiada Dio ch'a luogo et tempo so non ne tener conto, ch'è anche cosa da huomo. si che non mi dite pau roso, che io son piu tosto degno di esser chiamato te merario. La cosa succede ben fin qui, Dio gratia, tut to che Christofano con due ghiandusse agat animam, et la Maddalena fantesca, ch'era rimasala in casa, adesso adesso s'intende hauer la febbre et no so come il prete s'habbia detto, fargli una coscia. Questo prete sempre è quello egli, che mi da queste nuoue, et non uedeste mai con che maniera, par ch'egli spiriti et dicelo in collera, come fa ogni cosa, etiandio quando eride. e ui domando mo uu, chen crediuu? Parui, che costoro habbino da stare allegri, et bere il romanesco, e far uezzi a Messer Burtolomeo? Il Prete a botta per botta ua dicendo per casa cosi in uoce dimessa. Dio ci aiuti, se noi la campiamo etc. et la gente risponde, et la nostra donna, che ce n'è bisogno. Dio n'aiuta, che noi semo tutti matti, et non ci è chi uoglia albergare malinconia piu che un quarto d'hora per niente se questo non fuse, non ci riparere bbe tutto il mondo, dico a quelche si uede, et si sente tutto di per la terra, et per le strade, senza le cose di M. Bartolomeo, che sono un Zucchero ditre cotte. Accaggiono di gran cose ogni bora, et daridere qual cuna, che se har ètempo, ue lo sarò tocccare con mano :

1710: PT 74. H.100 questo He have to wi lo, degli the shaue affi, mi bi non so pur fu batamor esperalse all uoi rispond dargii:peri coben sien suo, che est anvios ban Volete uoi ad Arteig niche fin chi doueste han in proposi Campeggi nogli have not poteste benete fatt ni con quest the enon f et in gran, drò, et to, etlba 8/10, TK



14 LIBRO

re: che non uoglio perder quel poco d'appetito, che ho.uedro di fare il bisogno, & sforzerommene undecunque, non lasciando in dietro cosa alcuna, come ho fatto in tutte l'altre uostre faccende. bisogne rd poi, come ui ho detto dell'altre uolte, che la mate ria sia bë disposta, come dice il capitolo delle pesche, & che la fortuna, et gli huomini del mondo ne uogli no aiutare. Certo ofto m'è paruto buo pesameto ad ogni modo, che quando i ho conferito questa cosa co M. Bartolomeo, no habbiamo mai saputo trouar uia ne maniera da poter uscir di questa dianoleria, Ele uarci questa triaca d'in su lo stomaco: & massimamente poiche costui cominciò a dire, che uoleua pro messa di Banco, & uoleuala buona. Non so hora, se si uorràstar contento a cento ducati solamente egli ètanto inuelenito, & adirato, & mostralo di fuori con le parole, che io ho paura, che no ne faccia qual che cattino scherzo si farà ogni cosa per guardarui & l'honore, & l'utile, Quanto al pigliar le censure, io per me non so quel che si uoglia dir censure in uo stro linguaggio cesure so ben quel che unol dire, per che m'intedo un poco di uerso. dice M. Bartolomeo, che crede, che uoi le pigliaste il primo tratto, che fa ceste la promessa în forma Camere siche oue la cosa di Messer Sisto non facesse, bisogna, che uoi diate subbito auniso, come ci habbiamo a gouerna re circa quest'altra. Lettere uostre no ci sono di Spa gna, cosi m'ha detto Martino, che adesso torna dal Banco da intendere.M. Bartolomeo n'ha bene haunto egli, non so onde, uoi no; bisogna hauer patien-

tientia.Cre scouo di Ca per malan per ceria, est:ondio fatto argon пранено ра grezzanen suole estere che le sison rore, 5 le M.G10. A tutto que tenuto il malatia:0 propositoc procul un 0 11011 111 OFT re:non me in ctor.Hiefe Eures o G di non fo di mo credere loper met erata a l H0280, 6 Jis mattin information che una ni pin, 69



16 LIBRO

rallungar la via tre giornate. d'altra banda non paf sa un uccello.dissemi, che una patente di qualche si gnore gli saria giouata assai, si che iogli feci una lettera al Pisano a Santo Gemini: & credo, che egli gliene farà molto uolentieri perch'è buon fanciullo & serue altrui, quando egli è richiesto, lauora ben di breue. con quella potrà andar sicuro per tutto, che mal non gli uerrà, che e non lo senta. sarà in uece delle grandi girandole di quel nostro amico. Io per lo allung imento del uiaggio, & perche egli anche il domandò, gli fe ci sopra 25. ag giunger cinque altri giuli pe bisogni, che gli poteuo no accadere: et in uero ne parue a tutti che e si richie dessero, sendo il camino fra l'andare, e'l tornare' pref so a quattrocento miglia seco lo che dicono costoro. Bascioui le mani del presente della ueste, et infilzo questo beneficio con gli altri, proprio come si fanno le lettere ne'mazzi, per risponder loro aluogo, et tempo. Dio m'aiuti, che i pesi non mi soprassaccino. Haueua ben pensato di far l'imbasciata al Sanga secondo le lettere del Valerio: et adirni il uero, ogni uolta che leggo una lettera, che uenga a uoi, mi metto in persona uostra, benche indegnamente, et se con lo la mia poca discretione subbito giudico, o mi par di giudicare quel che bisogni far circa essa. qua do so poi qualche mocciconeria, è perche nonne so piu.non gli ho ancor detto niente, perche non ho haunto commodità; co incomodità glie n'harei detto, se la necessità m'hauesse cacciato: ma non essendo per espedirsi la cosa di Costanza cosi presto, mi pare hauer

hauer ten fera con ATTOUTTE nolentier) white, per non he [ho fifanella piu di quel pur non la Con M. S gli donum La procura ra del Va domane, ei Sowetti i sery : que altri non a reptium. egli noglia Desiderio 1 & dogni Jaranno fa E par che to con lo fa porter dall principio. thad quef the to mila fi (tanto fo Sto sfog 2

RIMO. enda nona hauer tempo qualche di à dirglielo: benche non pas li qualche serà (con l'aiuto di Dio) domane, che a posta l'andrò gli feci m a trouare, che noglio esser seco per altre cose. Vo mal redo chen uolentier fuora, questo è. Sono stato da Nicolas piu Mon fancial uolte, per fargli intendere quel che scriue il Valerio. lauorah non ue l'ho mai trouato: & Diosa, come anche allui isro per tu si fauella pericolosamente. importando la cosa poco o Senta. piu di quella del Sanga, non ho fatto molta instanza, pur non lascerò di fare il debito, come prima possi. quel no Con M. Sisto farò un uiaggio, & due seruigi, cioè W108101 gli domanderò, se sa niente delle cose uostre, circa OPT4 254 la procura in altri, che in Tommasino & c.la lettebe gli potn ra del Valerio manderò con l'altre : che si spaccia cheefiris domane, o posdomane, secondo che intendo. De mi tornare'n ei Sonetti non so quali me li mandare, se i giocosi, o cono costar i serij : quelli gli mandai tutti ultimamente, de gli e, et infla altri non credo, che esi curi: perche Non est ope omelifai re ptium norrei miscrineste quel che credete, che alungo,s egli uoglia, benche di già l'hoscritto anche allui. A prafacen Desiderio farò l'imbasciate di Pandolfo del saio, taal San & d'ogni cosa: & auniserouni delle risposte, che il nero o saranno fatte allui, & a me con l'ainto di Dio. gaa noi s E par che u'incresca d'hauermi un poco satisfatmente, es to con lo scriuer lungo: dicento che ui scte l'assato tra indica on portar dalla uolontà, & dallo siratto. me la desie in व शिव. द्या principio, haucte uoluto darmela anche in sinc: patie e nonne tia di questo ancora: O piu pare, che e ui sappia male non bobs che io uiscriua spesso, et lungo, dite no so che p parete crei detta si(tanto sono le tue) o di gratia non mi togliete quen esseni sto sfogamento di ceruello: che egli è il maggior pas mi pat Sa DINET

18 LIBRO

satempo, che i habbia i dianol fa, ch'io sia senza noi, & anche non possa cicalare a mio modo con le carte scriuen lo quel che mi uiene a bocca . m'hauete data poca allegrezza, ui so dire. & pregoui per amor d'Idlio, lasciatemi fare, che questo, & h.iuer lettere da uoi spesso, mi seruono per antidoto; se uoi non mi scriueste, & io non potessi scriuerui, pensate come mi trouerei: non è mai ben di me, se non quel dì, che mi son portate inanzi lettere da uoi. ne giu care, ne ber uino Romanesco, ne sorte alcuna di buo na cera, ba forza di farmi stare allegro, quanto quello. egli è uero, che c'ingegniamo, quanto si puo astar di buona uo lia . il uino si beue così torbido, com'è: tal famigliuola è questa. A M. Bartolomeo non si manca di quel che si sa, & puo: & egli sta afsai contento . giuchi imo tal uolta a primiera di quat trini. Finalmente non si lascia cosa alcuna per star lieto. Sed quid hæc fine te? l'assentia uostraci corrompe ogni piacere: & Non sinit esse inte grumi. Però tornate, & barete mostarda, & ogni bene, che con uoi ne portaste. Il: famiglio di stalla d'Antonio andò uia mercoldisarano otto gior ni . so ben , ch'io harci a rispondere a molte cose del-Li uostra lettera: che non mi sono satisfatto scriuendo, & meno penso di satisfare a uoi: & anche mi bisognerebbe dir di mio pur assai cose, lequali se guardassi alla uoglia di scriucre, non finirci mai è impossibile a credere il piacer, che piglioscriuendo. ui, ma M. Bartolomeo ha chiamato, che unol cen.re, il che è un gran miracolo. Però io uoglio an-

torie, o in dai nell A founce gu la tete: et nu maggie wool bene.

molbene.

10:04 N

afareuna:

dare a be

gion di 4

dron mio.

DIR onsi

A.M.

Per no

hore parti

fte alla m

uostra dir

contenuto

te me ne

feci anch

So quarti,

W.100001

le non si fin

sa chi ell

un canco di Vltima

for Vicari

100

PRIMO. 19
dare a uedere, se egli è uero: ne uoleua minor cagion di questa a spiccarmi dalragionar con uoi padron mio. Io mi ui raccomando da maledetto senno.
Di Roma, alli 2. di Nouembre. 1522.

a senzani

conleca

· m'bau

pregoui y

o, & han idoto; fen

rue, penja

2 WOL . TES

Heunstin

TO, GUS

THE OTHER

cost torbia

Bartolon

eglifu

niera di qu

was per

itia uolti.

it elle in

pofards, i

l. famigh.

Do otto out

the cofe !!

uto Crim

to anches

, lequali

nivel mul

o fortuend

he unol

noglio a

15

# A.M.Gio. Battista Mentebuona. 3

Per non efferci il Sanga, che hier mattina a dieci hore parti con Monsig. & con M. Achille per le poste alla uolta di Lombardia, ho aperta io la lettera uostra dirittiua a lui de'20. del passuto, & uisto il contenuto d'essa, non ho saputo che miglior e pedien te me ne pigliare, se non mandargliela dietro, come feci anche hier sera un'altra uostra lung i di non so quanti, massime che in questa ultima nonho trounto cosa, che sia bisognata far qui, & per la quale non si susse potuta sicuramente mandar cosi chiusa a chi ella andaua. Basta, che uoi ui fate un gran praticone, & douete già effer affai piu dotto in fattorie, & in far quitanze, che non ero io, quando andai nell' Abbruzzo. Ad maiora pure, che cosi si fanno gli buomini. sbr.tt.teni quanto piu presto potete: et non u'auuiluppate tanto in coteste signorie, & maggioranze, che ui scordiate in tutto di chi ui unol bene. Horamai douerete hauer fatto il piu forte: & a Natale almanco so che potemo aspettarui a fare una primieretta cosi dolce dolce in terzo sopra un canto di tauola, ergo.&c.

Vltimamente mi parue uederei, che ui si m in lasser Vicary, Suffraganei, Fattori, & mille gen-

B 2 tilezze.

20 L I B R O

messioni, privilegij, & ogni cosa. Di che sarà bene che diate avuiso per buon rispetto: benche alla diligentia vostra superstuo è ricordarlo. Adesso vi si manda un breve per il Susfraganeo, che mi pensosia la commission sua. Sealtro vi bisognadi qua, date avvi so: che, perche non ci sia Monsig. è rimaso invece di S. Sig. quel di Chieti, che supplirà a tutto pulitamente. cosi io ancora, cosi bestia, come sono, se fussi buo no a servirui in qualche cosa; massime in far qualche imbasciata alla vostra sig. valetevi de servitori vostri. non vi dico altro.

Non so doue habbiate sognato, che il Signor Giouanni de'Medici habbi amazzato il Vescouo di Treuisi. per Dio gran nuoue si dicono a Verona. Dio uel per doni, che credete, o mostrate di credere simili coglionerie. Il sig. Giouanni si parti di qui otto di sono in circa: O andossene in poste alla uolta del campo con tutta la sua diuota compagnia: O hebbe la benedittion da N. Signore In sorma ecclesia consueta. Non so, se ui par da credere, ch'egli

habbi amazzato il Vescono di Trenisi.

Qua non s'ha una nuoua al mondo, dalla presa di Milano in poi, che ha già la barba. Ne l'Arciuesco uo, ne il Boschetto, ne M. Bernardino scriuono tanto, quanto se non sussino al mondo. Le maggior nuoue, che ci uenghino sono da uoi altri sbisai costà, pensate, come ue ne potemo dar noi. Per le prime, che Monsignore scriuerà, doucremo intendere il tutto: o io allhora, caso che il Sanga no faccia l'ussicio di là egli,

come crea auuifi. Le nofi te ni corna Ringratia quanto men

6 a Dio. mandatem corda.

AM. Eglie lettere, t quando pe e non mid lite, che m bello & nei parte in se Jaritto, per dessola gion fe, che per q che non mi suna gamil canallo, ch pollo pelare ta eno chi Chieti col n a Venetia duplicate mia fate o

-0776

come credo pur che douerà fare, u'affogherò ne gli

aunisi.

crosti, con

re saràba

the allad

Adeso ni

mi pensa

uz,date m

12 so in neg

o pulicana

o, sefushin in far qual

erultori.

l Signor G

Cono di Tr

rona Due

redere for

di qui otti

Na nolise

ma: to bo

maeccle

dere, ch'a

alla prefil

Arone

iuonotal)

gior nuon

Hà, pens

che Ma

10:01

dilaeg

-136

Le uostre raccommandationi si son fatte: & tutte ui tornano duplicate, dal Lalata massimamente. Ringratiate, & salutate M. Battista della Torre, quanto merita il ualore, & la uirtu di sua signoria, & a Dio. Il 2. di Nouembre. 1524. Raccommandatemi a quel Dio d'Amore d'Alessandro Ricorda.

A M. Gio. Battista Mentebuona.

Egli è nero, ch'ioriceno sopra modo nolentieri le lettere, che mi uengono scritte di quà, & di là . ma quando per sorte elle son cosi lunghe, o cosi belle, che e non mi da il cuor di risponder loro per le rime, pen sate, che mi viene il sudor della morte: come m'è bello & uenuto con la uostra, che ha l'una, & l'altra parte in se: E uolentieri non uorrei hauerui mai scritto, per non m'hauer data causa di mettermi adesso la giornea in risponder alle consonanze.ma alla fe, che per questa uolta harete pur patientia, che oltre che non mi uoglio metter in pelaghi cosi cupi, mi duol si una gamba per una stincata, che hebbi hieri da un cauallo, che mi uolle far carezze, che poco ad altro posso pesare, che a tenererci le mani. Et in buona ueri tà se no che il Reueredo padron mio Monsignor di Chieti col madarmi a ricordar, che sta sera si spaccia a Venetia, quasi m'ha comādato ch'ui scriua rēdēdoui duplicate le raccomadationi, & cerimonie, che pla mia fate a S. Sig. portaua pericolo, che no ui dessi car taccia

L I B R O

taccia per questa uolta. Si che paiaui pur un zucche ro a uostra posta, che u'habbi scritto questi quattro uersacci cosi a mal in corpo, & col braccio al collo.

Gran cosa certo, che questi Suffraganeo, & Predicatore, non siano ancora arrivati. se sussero altri che essi, io sarei con uoi a pensar, che susse intervenuto loro qualche caso strano. et sorse sorse che cosi come sono, se a questi hora non hanno fatto scala potrebbe molto ben essere, che qualche siume, o sossato, o pozzo, non hauesse hauuto quel rispetto, che si conviene, a loro. Fatepregar Dio per la aluezza loro; et raccomandategli & c. et basta. Io non saprei, che mi ci dirpiu. si doveriano vergogna re, quando mai non houessero satto altro peccato, ad hauerui satto magiare i Carpioni, et le Trutte, et peccar così dishonestamente in gola.

Hieri ci fu data una uostra, che mostra d'andare a Monsignore, poi ua al Sanga, è de'cinque d'Otto-bre per mia se assai fresca, da bersela sicuramente. Di ce hauer riceuuto pur questa benedetta deputatione; et sinulmente quasi tutto quello, che circa la medesima materia dite uoi a me per la uostra, si che non c'e parso intender, quanto à questo, altro di nuouo. Le altre cose, che ci sono entro, come dir dell'aspettar il Suffraganeo, scriucr al Capitolo, et Podestà, del Gottisredi, et del miglio etc. fra uoi ue l'intendete: ch'io per me non so che mi ui rispondere.

Perdon itemi, se u'ho detto Cardinale, uolsi dir chiamato sattore, che mi pensai esser nell' Abbruz-

zo a far

Zoafar Gi

ज्यारिय

par Heier

me un afu et anto pi

raio che cu

an altit p

in cotelte

mobene se

ci, et ferm

impro, ch

(i the nout

THA ROMA

infine, du

com 21 12(

Calutati da

nore: fino a

altro pin f.

como, che

l'animius be l'altro

cato, mist

the pare w

metter in science of sixtous contractions of the second se

cortefit

EC DONANO

Veldi

PRIM zo a far quitanze, quando ue lo scrissi. Credoui ogni r un zuch grandezza, ogni pompa, ogni fauor uostro. Mi ui esti quan par ueder fin di qua con una co la dietro grande, coicio al al me un'asino, uoltarui bora à dextris, a sinistris, et tanto piu uisibilmente, quanto ho prouato ancoco, or Pn ra io che cosa è gouernare. Questo è quel, che ruina fußero ab noi altri poueretti ammartellati: che u'immergete Me intern in coteste magnificenze. et metteteui dentro il somforse chea mo bene senza ricordarui de poueri saccardelli amino fattoli ci, et seruitoriuostri. Ma per Dio non siate cosi lche fium impio, che ui lasciate suolger da accidente alcuno, lri spetto a si che nonhabbiate sempre innanzia gli occhi Roper la aluc ma Roma. et bafta. Vel dissi in principio uel dir ò anche in mezzo, et mo uergoga in fine, che Monsignor di Chieti ui risaluta, ui si racpeccato. comanda (che lo dirò pure ) cosi fannotutti gli altri rutte, et a salutati da uoi . cominciando dal maggior fino al minore: fino a Simon d'Vrbino, che uenne non hier l' fra d'ando altro piu sauio, et piu bel che mai ue ne manda un aque 10th centinaio: et dice, che in questo ui 19 gio di San Iaat amenas. D como, che unol far fra pochi di, pregherà Dio per deputation

l'anim i uostra a piu potere. Il nostro Bino, che heb be l'altro divin Spagnaun beneficio, che non è uacato, mi statutto di aromper latesta, pregandomi, che ue loraccomanti. Quello Scimignato di Pujillo, che pare unostronzo di can magro, anch'egli si uuol metter in dozzina; e piu di cento uolte s'è già lasciato uscir di bocca, che ui uuole scriuere: ne per an cora è la tanto, che metta mano in carca. Finalmen

circaline.

1. fi chens

odi ma dell'afor-

r Podefi

l'intend

uolfi il

Abbru

oafar

te ognuno desidera esser uostro beneuogliente.

Lc

24 L I B R O

Le lettere, che mandaste sotto la mia, hanno tutte haunto buon ricapito, & subito. Non aspettate,
che ui dia nuone di Roma, che a pena so quel che si
fa in camera mia, onde non esco mai, non che uadi
cercando quel che si fa fuori. & lo credo hauer detto
un'altra uolta; & se non ne l'ho detto, ne lo dico hora, che sono nimico capitale delle nuone, & delle no
nelle. Perdonatemi quando ni scrissi della partita di
Monsignore, laqual dite hauer saputa prima: che,
benche susse pur cosa natabile, se hauessi credutocosi,
non l'harei scritta. Hor non piu, che sono arrinato
col cicalare sin done non credetti. State sano, & amateci.

Di Roma. A 21. di Nonembre.
1524.

## A M. Gio. Francesco Bini.

5

uoi, रं कि

the no we

la morte

PINETE alle

do afrequ

11.0 (IT

hec est us

telli far co

rei da piu

per dir m

caritas :

consscerla

mi licenti

tutta mat la di M.Fi

2710. 15

Il Figi

Monfig. di

ta della qu

que enim

uoltra man

la lettera d

Lito con N

habbiate n

o che non

Se de di fa

& Scrino

S. Bino mio bon. Ho hauuto la uostra amenissima lettera, che m'ha fatto uenir l'acqua alla bocca, ricordandomi a tauola i morti di Roma. E per Dio hauete hauuto torto a mettermi insucchio in questo modo, sendo Theatino, E mortisicato, come sono. Hor io credo d'hauer inteso quel che mi scriuete per conto del Signor Sadoleto E dico così, che Monsignore è stracontento di sur tutto quello che S. Sigunole, et darassi ordine che sia seruito. Cæterum tresuale sopra l'allegare il Coriolano: che possa io morire se s'appose mai sopra pronostico nessuno se no sopra il mio. No dimeno ancora io sono Stoico, come

oi

PRIM

uoi, o lascio correr alla in giu l'acqua di gsto fiume, che no uedeste mai meglio. A uiuere hauemo sino al la morte a dispetto di chi no vuole: & il vantaggio è viuere allegramete, come conforto a far uoi: attede do a frequentar quelli banchetti, che si fanno per Ro ma, & scriue do sopra tutto manco che potete. Quia hec est uictoria, quæ uincit mundum. Se potessi far cosi io , hauendo quel ceruel pazzo, che ho, sa rei da piu che'l Papa. Sono schiauo a quel: poeta, che per dir male de gli altri, comincia da se, Prima caritas incipit a se ip so, & per Dio harei caro conoscerlo. Signor Bino mio, uoi sarete cotento dar mi licentia, che io non scriua piu, hauendo scritto tutta mattina. Miraccomando alla Sig. V. & a quel la di M. Ferrando Ponzetto. di Verona. A 29. di Giu gno. 1529.

bannois

in aspettu

lo quel in

on che w

hauer des

e lo dicob.

o delle

lla partitat

prima: de

redutecal

ono arrus

(ano, &)

Novembr.

ameni fin.

a bocca, T-

& per DI

no in que

come for

crinete pa

de Mar

the S.Sig.

Czterus

he possan

guno sem

100, com

1401

### A M. Gio. Francesco Bini.

Il Figiouanni mi dette l'altro di una lettera di Monsig.di Verona scritta a me, sotto la soprascritta della quale, o nolete sotto l'i cui soprascritta (utro que enim modo dici potest ) erano scritte di uostra mano queste parole formali: Risponderò alla lettera di Vostra Signoria de' 28. come habbi parlato con N.S. Seruitore Bino. Or domine, che non habbiate mai piu parlato a questo Nostro Signor, & che non siano m.ii piu finite le confessioni, & le scu se de'di santi. O ego læuus, che scriuo d'ogni tepo, & scriuo hora, che ho una gamba al collo, che bieri tornando

26 L I B R O

finoadh

li 15.di F

letanno pe

jeni par

10001 .

wifter, ba

H.prei ben

di parte di

do ui wien

na ui piac

dationi : &

me ui pia

benissim

1,000

Diogratia

borto.com

ciazzaina

taine nebb

biste faue

l'amo: fic

Holo falli:

lo quanto;

differentia

fizandoel

con Dio. D

A Mon

Sibi

tornando dalla Certosa miruppe la mia caualla; ca feandominisopra, son pure un gran coglione. Pure vi scriuerò ancora delle altre uolte, & dirouni . s come ui dico anche adesso, che mi pare essere chiaro, che noi non faremo mai niente, quanto al ritrouar quelli quinter ni scambiati nel libro, di che mi dette la nota mastro Ferrando: perche oltre alla diligentia, che ne feci io il primo di, l'ha fatta parecchi di alla fila quel prete de Giambullari. che è quiui custode, & ultimamente Piero Vettori ilqual mi ri solue, che è, come cercar de funghi. pure non si lascia per questo di far nuoua diligentia, ne si lascerà. Quanto al farli riscriuere dall'archetipo, in ca so che non si trouassino, non bisogna pensare: perche siamo risoluti, che tale libro non solo non ui è, ma non ui fumai. Lo Hippocrate conlo Erotiano che N. Sig. mi disse, & il Signor Lascari, dice il Giambullari, che è un pezzo. che il Guarino cauò di libraria, & mandollo a R oma: ne sa. a chi: & con. clude, che non u'è, & anche di questo non bisogna far conto qua: cerchisi costà: & per cercarlo ioue drò d'hauere dal detto quelle piu conietture, che po trò: ma fin adesso la cosa sta, come uoi intendete. Hofatto, & fatto fare l'ambasciata duplicata a'legatori de libri, & alli soprastanti, che stemperino la colla col suco dell'assentio: T credo, che in questo S. Santità sara ubidità. Ancora non bo finito di cerca re tutti li libri baptismali della... de mercatanti per trouare il giorno della natinità del Magnifico Piero de Medici buo.me.tuttania ni sono dietro. & lina

R 1 M O. sino ad hora trono due relationi. l'una, che nacque alli 15. di Febraio, l'altra alli 16. del 75. non ci pafseranno però otto di, che spero di cauarne il marcio. se ui par di dire tutte queste nouelle a N. Sig. fate poi . Io ve lo scriuo, accioche sia in elettione nostra, hanendo il modo da dirlo. & da non dirlo. Harei ben caro, che glielo diceste, per testimonio di parte della mia diligentia. Vorrei anche, quando ui uien uisto Monsig. di Segni, alias Monsig. Grana, ui piacesse fare a sua sig le mie humili raccoman dationi: & poi di mano in mano a gli altri signori co me ui piace, & fra gli altri, & sopra gli altri al da benissimo signor Molza, a Messer Giouanni della Ca sa, & a tutta quella diuina Academia Cosi ui dia Dio gratia d'hauere un prispone grande per il uostro borto, con una foscina trabale fra gambe, & una salciazza in mano : & che'non ui s'accosti mai ne brina ta,ne nebbia,ne bruchi,ne uento pestilente; & habbiate faue, & bacelli, & pesche, & carote tutto l'anno: si come desidero d'hauere io nel mio horticciuolo fallito quagiu, che attendo pure a raffazzonar lo quanto posso, ma trouo finalmente, che è una gran differentia da gli huomini a gli orciuoli. Pure uo drie fazando el meio che posso, el Intenui labor. Stè con Dio. Da Firenze. A 12. d'Aprile. 1534.

cauthi

hone. A

outons ?

Mere chim

o al ritror

che mi de

alla dilign

a pareculi

e è quiva

ilqualmi

nor sur

t, ne filsh

chetizo, ni

ware: par

mon ui è. E

Erotuno à

dice il Gu

o cano di

ichi: 50

non bilin

cercarlo 101

ture, chell

i intender

plicas il

in questo s.

nto di cera mercatati

311014

dietro. 0

1710

A Mons. Hippolito, Cardinal de'Medici. 7

Reuerendiß. & illustriß. Padron mio. S'i h.uessi l'ingegno del Burchiello, Io ui farei uo lentieri 28 LIBRO

nione of

losofo, O

come fold

toru. 10 H

& non sap

meder DIOH

de l'eleme

quello del

pezzo di

mento u

luto m.m.

MOTETINE

ni, the pre

menti ala

egli spion

of femi

nemo tel

rendiff.in

92. A 19

DI M.

AM. R

Seion

tratone le

come gia

mersola tutto le

lentieri un Sonetto: Che non hebbi giamai tema, & subietto Piu dolce, piu piaceuol, ne piu bello . Signor mio caro, io mi trouo in bordello. Anzi trouia ci, per parlar piu retto. Come tante lamprede in un tocchetto, impantanatisiam fin al ceruello. L'acqua, e'l fango, facchini, e i marinari Ci hanno posto l'assedio alle calcagna: Gridando tutti, dateci da nari. L'hoste ci sa una cera grisagna: Et debbe dir fra se, frate'miei cari, Chi perde in questo mon do, & chi guadagna. All'uscir della ragna, Di settimanarenderan gli uccelli ,Et facci uezzi, come ai suoi fratelli. Vengon questi, & poi quelli, Et dicon, che la rotta sarà presa, Qua intorno a san Vin centio, o santa Agnesa, che noi l'habbiamo intesa Piu presto sotto a mangiarci lo strame, che andare in nanzi a morirci di fame . A quello albergo infame, Che degnamente è detto Malalbergo, Ond'io per stizza piu carta non uergo. Che uenga il. canchero alle barche, al Po, all'Adice, & a Ferrara, & al Bondino . non mi trouai mai in tanta susta . chi ne dice vna, chi un'altra. chi che a Malalbergo è una pescaia, che tiene in collo quante barche si son partite da Ferrara, & da Bologna da quindici di in qua. Chi che si passa: chi che non si passa. No fu mai la piu dolce festa. Dall'una banda mi costrigne amore. Dall'altra la pigion della bottega. L'amor unol, ch'io uenga; la piglio dice, che io son paz ze, che non c'è furia: che uoi hauete ben tanta discretione, che sapete, che saremmo stati costi già otto giorni, se si potesse uenire. Meo Buoi è di questa opinione

RIMO. nione largamente, Medicus est in uoto, come filosofo, & come medico.M.Gio. Maria da Callino, come soldato, norrebbe nolare super pennas uen toru. io uorrei stare in letto. Discrucior animi, G nonsapendo che altro farmi, starò finalmente a neder pionere: che pione tanto, & tanto, che pare che l'elemento dell'acqua' sia stato portato sopra quello dell'aria: fra tanto sendomi uenuto questo pezzo di carta squartata alle mani, il cui squartamento ui farà fede del nostro gratioso stato, ho uo luto mandaruelo in scritto in testimonio di quel che uorremmo, o di quel che possimo fare per pregarui, che pregbiate Dio per noi. se non ci potete altrimenti aiutare. Quando uorra Dio, & sua madre, che eglispioua, & che le rotte cateratte si rattacchino, & si serrino; noi uerremo. Aliàs ad impossibile nemo tenetur. Baciamo la mano di V. Sig. R eue rendissin solidum, & in commune. Da Ferrara. A 19. di Dicembre. 1532.

mai tem

u bello.

Anzim

mprede n

nello . I

Ci hannon

atti, daten

a: Etda

in questor

gna, Di fa

ZZi, come.

quelli, El

torno 1 fall

biamo im

bergo infa , Ondio:

earl. cande

usta di

Malalbergy

barcheli

quindia

fipaffa.N

anda mi de

botteg1

re io son pa

r tanta di

Ai gia otto

nione

#### DI M. AR MANNO LOSCO, Secretario gia del Cardinal S. Maria in Portico.

A M. Ricciardo Milanesi, Scritt. Apost. 8
Se io no sapessi, che uoi foste uscito del sumo, et en
trato ne le siame, io ardirei di dire che hora io desiderasi piu spesso lettere da uoi, che prima no saceua: ma
come già i negoty di palazzo, in che u'erauate sommerso, mir affrenauano il desiderio hora mel leuano i
tntto le sacede uenute costà d'Alegmagna, nellequa
li

30 L 1 B R O

liio ui ueggo no pur sommerso, ma pduto affatto: ope ra di co testi uostri satelliti, che uoglio di uoi piu che la parte loro. Ma se io ritorno, come be sfero in Dio, no pensino d'hauer il gioco si largo: che no pur uorro ristoraril tepo dell'assentia mia maintedo di rimuo uer la tirannia d'alcuni, che ui si usurpano piu del douere . laqual tirannia sapete quanto sempre sia no ciua al compagno. O uoi direte, io non posso manca re al Conte, ne a M. Bonaccorso Rucellai,ne a M. Lui gi Gaddi ne a M. Sebastiano Montauti. 10 son contento, ma io mi protesto loro DE SPOLIO: per cioche uoi sapete, & M. Luigi il sa, che l'ha proua to, che DE FACTO SPOLIATVS DE FACTO RESTITUENDVS. & però cominciate pur a fare il canto. Ne pensino; ch'io non riuoglia la mia possessione del fatto uostro, laqua le, oltre a gli altri rispetti, mi si conuiene per la luuga prescrittione dell'amicitia, cominciata dal. 22.in quà, non con cotesto boccale Tedesco, che uoi advperate hora, per beuerui la sostanza, non che il uino, in un tratto, ma col mezzo di piu parca beuanda, thonor della quale s'ascrine al la innata temperanza de Fiorentini, o no all'affettata modestia de gli Spa gnuoli. Hor uedete, se in 16. anni io debbo consegui re il primo luogo nella schiera di coloro, che uanno militando sotto il uessillo dell'amicitia uostra, senza distintione di compatriotti, ne d'altri. Che se'l Conte uorrà dire, O costui è un Lombardo, & un mangia faggiuoli, che ha egli a fare con Messer Ricciardo, che è de nostri? Rispondo, che io sono Parmigiano, si infino

tutalio Signiford ribellato to di non i doloripig de sia det the iohab 10 non |14 innanzi I Florentin notra pa io, che a bo per m tun i steft 2102 te fiu di q tentieri Le M. Bonzo 16,1804 ( (1.0'40 ? R bebbe pri Je in Fran mamolto the nell'an ne talche auche noi fedial. R tagli pin Valley

6:17/5710 A



32 L I B R O

do e fool

tome of

termina

Mortel per

1 10 10

te bor Will

mlifcitt

ner ament

in compa

la prefen

che con l

portame

folistatt

71 8 2/10

nolle acce

.... Oa

fe.Madon

pour oil to

THE COLUMN

pratice &

16.431

Sistaria par

quor uci a

re che da

wolle dare

M fianal

tuttanole

Juggra 1

1m porta

Paffa

conuersar M.Ricciardo, & io insieme. Che diceuano i Cortigiani, e Prelati, e i Cardinali stessi, quando c'incontrauano? ecco san Cosmo, & Damiano, ecco San Pietro, & San Paulo, ecco san Simone, & Giuda, ecco san Filippo, & Iacomo, ecco san Cioan ni,& Polo. Mai piu dotti diceuano, ecco il corpo, & l'ombra, ecco la forma, & la materia. Aspettate uoi altresi M. Sebastiano. Non ui fate tanto caualiere, per esser & Fiorentino, & uicino di M.R icciar do. Hor ascoltate chi giugne al palio di noi. Voi sie te Fiorentino, & uicino . stabene. Io ancora son Fiorentino, come uoi, o tanto piu, quanto uoi foste al tempo della libertà, O io non mi son curato di uenir altempo della soggettione. Della uicinanza chi ne dubita? Se Pasquino chiama Marforio per suo nicino, non sarà anche il Pellegrino ui cino di Banchi? Mastate saldo. euni altra conformità tra noi? Rispondete, No? Hor udite le nostre. Messer Ricciar do è uecchio, & io uecchio. M. Ricciardo è prete, & io prete. M. Ricciardo è canonico di Fiorenza, & io Canonico di Fiorenza, percioche ho cambiato Parma con Fiorenza.M.R icciardo è cortigiano, & io cortigiano. M. Ricciardo è Scrittore Apostolico, & io Scrittore Apostolico. Messer Ricciardo è letterato, & io, se non letterato, gli porto i libri die tro. M.R icciardo è buon compagno, & io buon com pagno. M. Ricciardo si diletta di canalcare spesso, & io spesso. egli ha amato le donne, & io ancora entro nel preterito. Gioca a primiera, & anco ame no distiace:ma non uorrei bere alla Tedesca.M.Ricciar do

PRIMO. Che diceno do è spesso infracidato, & io spesso. sugge le Mon An tessi, qua tonie & io l'abborrisco.M.R icciardo ama la Qua-Damiano, ternità, che ho detto di sopra, & io l'amo, ma non la m Simone uorrei per concorrente ne l'amor suo . ma concorra cco fan Cin asua posta, che con esso meco la perderà. Hor daeccoil con te hormai la sentenza Messer Ricciardo, & non Tis. Afget milasciate usur pare quello, che per tante ragioni è ite tanto (1 ueramente mio. odi M.Ri Passando uostro nipote di qua è stato a nisitarmi di noi . Va in compagnia di Camillo Strozzi. A me è piacinta To ancor: la presentia, & il parlar suo grandemente, talanto noi for che con le relationi grandi, che io ho delle uirtu, & carato di M portamenti suoi, spero, che ne rimarrete ancora uoi lemanzaa sodisfatto. Io, olfre all'accoglienza, feci forrio per suoz za d'alloggiarlo, ma douendo partir pur hoggi non rino di Bara uolle accettare. Lo pregai, che andasse à neder .... & cosi mi promise di fare, innanzi che partista travoi() se.Ma doue per uostra fe credete uoi, che fosse in quel Meßer Rim punto il prelibato...? Stauasi a diporto in camera ristado e ors mia con una bella Gumedra, la quale ci ha tenuti in o di Fiores. pratici, & fatto stentar due mesi, pur finalmente a he ho cando 16.di Maggio si concluse il parentado: ilquale se co e cortigional sisarà paciuto a lei, come suol pincere a uoi quel li ore Apoll quor uermiglio da Montepulciano; potrix ben esseer Ricciai orto i libri. re, che da senno hauesse rifiutato 10. scudi, che . . . le uolle dare. Ma io temo, che sotto l'atto cortese non iobnoto ui sianascosto l'hamo da carpir piu grossa preda. alcare feet tuttauolta l'amico, che restaun poco tocco, non io ancoras fuggirà l'uncino, se fie buttato. Hor uedete che anco amel importal'effer piuin un luogo che in un'altro. Vo-M. Rica





Indetto

li costret

me, or

foll meft

60001101

simpeti

A Vicario

dins che

al Gover

la cofa bi

glio pol

le ragio

poche,

Sapete,

Heren.

COTTIGIA

terza, ch

facerdoti

tina alla

fina chi

semplice

questa so

residenti

compagn

ne in Cas

nogagli

et per ci

lasciate

no faritt

Milegy

ladetto

A M. Latino luuenale. Per hauerui io questi giorni adoperato in molti miei affari, uoi credete forse che io sia stracco d'affaticarui, matal credenza è falsa, & bisogna, che ue ne spogliare in ogni modo. Socio, io mi ritrouo nel piu nuouo, & strano laberinto, che fosse mai, del quale non ueggo di potere uscire senon col filo del uo stro fauore, o con le palle, o con la mazza dell'aut torità, & della uolontà di Mons. R euerendis. uostro padrone, per poter uincere non uno, ma due fierissimi Minotauri, che mi sono addosso, come intendere te. Dapoi che uoi sete al seruigio del Cardinal Farne se, non mi è mai accaduto d'hauer bisogno di uoi appresso S. Signo. R euerendisse pur la ragion uoleua che accadesse o per me,o per altri essendo ella Ve scouo nostro di Parma. Hora la fortuna in un sol nodo ba aggroppato mille occasioni. Il suo nuouo Vi cario qui hauendo giurato guerra alle barbe, ha cominsiato una certariformatione contra esse: & neggendo egli, che io non l'obediua, sabbato passato mi sfoderò addosso un comandamento, che douessi leuarmela sotto pena di trecento scudi, & io sappiendo di non hauer altro padron, che il Papa, per gli rispetti, che appresso dirò; me ne appellai alla sua Santità. Ma perche il Gouernatore, che è l'altro, & piu formidabile Minotauro, ha commissione di dargli il braccio secolare contra ogni disobediëte; se uoi co le sopradette arme no mi aiuta te, dubito di uenir preda di questi due fieri animali, & non la pigliate in burla: che io parlo da ma-



38 L I B R O

ma non riconoscono altro superiore, che il Papa. Che piu? Che io son familiare di S. Santità, prima per la seruitù antica con la casa, & poi per il Protonotariato, & per la sirittoria, & questa è la ottaua.Ma aspettate, che ci è ancora la nona, che è, come il giuramento in difetto di piena prouz, cioè che iosto d'ho ra in hora per ritornare alla corte. Hor io direi bene, socio mio d'esser disgratiatissimo, se tante, & sief ficaciragioni, che tutte isieme, & ciascuna per se do uriano bastare ad espugnar la Torre di Nembrotte, accompagata massimamente dalla eloquentia onnipotentissima del Padre Latino, no fossero bastanti ad impetrarmi una tal gratia da cotesto henignissimo Si gnor. Spero adunque, che uoi la conseguireteal fermo. Ma se egli replicasse, o M. Latino, s'io apro questa por ta ad Armanno, in che modo la potrò io serrare a gli aliri? A questo la risposta è in pronto che non c'è Ca nonico, che habbia la metà delle giustificationi, che hoio. & però S. Sig. R euer. potrà sempre batterla nel uiso a logni altro. Poi entrate uoi sicurtà per me, che, come io unda in residentia, son contento, che non mi uzglizalcun priuilegio, anzi da hora rinuntio a tutti: 5 per rinerentia del culto dinino, e di sua Signoria R euerendist. che m'è padrone, m'obligo di riformarmi, come gli altri, & di radermi le ciglia, se la barba non basta. et cosi ui prometto, & cosi sa rò. Fate dunque buon nolto, & dimandate arditamente questa gratia. E se nolete perfettamente ser uirmi, & doppiamente obligarmi, togliete il carico di scriuere, o almeno di dettar noi le lettere: per cioche,

rioche le 101712 1 le metter torucció Are, that 10, 0 fall za de fern Arain R fra questo le, 0 (1) diate: It ma dall leue salm perfetta. PACCO WATE ferm con l Enea, che 1529. DI M AM. G Cardin mente Patron tisfare alle COMPANY farò cafo! in form

PRIMO cioche se la commissione si desse ad altro secretario, potria facilmente o per inauuertentia, o come si fos 1 Protom le, metterui qualche uncino, che ci torrebbe la uit-Li ottania toria certa di mano: doue passando per le man uofre, thausemo al sicuro, noi l'honor di canarmi sade issue no, & saluo di questo laberinto, & io la contentez ioriodre za d'esserne fuori. Et perche il portator presente etame, of farà in Roma intorno ad otto giorni, pregoui, che in sama pala fra questo termine babbiate in ordine il plo, le pal-Nembro le , & la mazza sopradette, & per lui me le manquenta diate. Io conosco ben sociomio, che ui grano assai, brobation ma dall'altra banda ueggio, che ogni peso vi sarà leue salma, stando la società nostra si antica, et si perfetta. Per non far cerimonie finisco, e mi ui aproques raccomando senza fine, pregando Dio, che ui con wenne serui con la consorte, et che ui dia alcun picciolo Enea, che sia il contento d'amendue in Parma. 1529.

il Papa.0

primapa

Hifications, o more batton.

WENTO, UNE

OF 2 FIRMER

no e di fui f

m'obligh mile age

10, Cal

die artii

tramente b

ete il cul

ettere: po

cioche,

### DI MONS. PAOLO GIOVIO,

AM. Gio. Matteo Giberto, Secretatio del Cardinal de'Medici, chepoi fu Papa Clemente, & esso Vescouo di Verona. 10.

Patrone optume, No ardirei pensar di poter sa tissare alla humanissima lettera uostra da Bruselle conun gran mazzo di lussuriose lettere, et per o non farò caso di scriuer lungo, perche io ui sono obligato in forma Camera d'una leggiadra fuccia d'historia

40 LIBRO

BALLA NE

coli, the

rificuja

fuappici

banens a

gi.III ...

do foldati

cest, con

ranno 4

quel no

di Imai

deper

Sta, che

glia, la

Jenza bi

al river

alla drive

colidine

Et, pero

glie, ne

Roma

ma della

the que

nal nof

libenefi

O ribat

fare non

ne de for

31 morta

ria nell'undecimo libro si per seruiti publici, quanto prinati ricenuti da V.S. Tacerò adunque per non inselu itichire la seruitù mia, che ho con quella, & attë derò a darui le nuoue già destorate dal Capuano in quello amplissimo pachetto, che ui si manda questa sera. Et prima V.S. saprà che siamo uiuissimi, & già fummo san Lazaro, & il Sig. Hieronimo fu Christo, il quale meritaria un'elogio sotto una statua nella neue alpina fino al ginocchio. SALVS FVIT, ET CONSTITIT IN EIVS CELERITA TE, al dispetto de' Crisoni intauellati. Il Ducadi Milano ilqualiandò in medaglia sopra una tartaruga co due rauanelli per speroni, e di sopra portò per mot to, TENDIMVS IN LATIVM, ègiutissimo in Pauia co otto milia fanti in calze, & giup poni idest non in paghe morte come sono li Francesi Suizzeri. La brauura Francese sotto le nostre stupende trincee, si conuerti in una notturna reculata fino a Landriano, octavo ab urbe lapide. Et se la S. au uersa il patisse già si farebbon altre essequie in bre uibus senzalume, che quelle del S.... & del S. Paolo Camillo Triuultio. Vi so dire, che Papa Leo ne, se essos. . . . fusse ito in Paradiso, haurebbe messo l'occhiale per meglio guatarlo. ma è pur ito al calderone, & pocomonta hauer perso l'honore, & la uita con Francesi, & poi andarsene in Valdi buis. Mi gran cosà, da Roma erano qua lettere al Cappoccia auanti la sua miserabil morte, come in Frascati una imagine dinostra Donna piangeua a uol tarotta, & diceua, Dio guardi il S. . . . . da mille



A2 LIBRO

a noi haremo modo da pagarneli, se Cesare non uor rà credere, che Satanas non sia cautiuo. Il punto sta qua, che i nostri animatissimi, & armatissimi Am brosiani sono sono si disposti, che prestamente dissi paranno gli nemici, & dipoi s'attenderà a dar cena a Mezentio, ilquale sin Etruria bellum mo litur. Qua attendo a dare il legno dell' Antiglia canonicamete a questi nostri Capruccini, i quali hanno la piu parte soprossi, gomme, & doglie notturne. & faremo prositto, eccetto in aliquibus, i quali per la diuturnità son satti incurrabili, & presto si ue dranno in carretta all'uscio della Pace, come sarebbe Francesco Vittorio, & il uostro A. B.C.

Fra Nicolo èstato in sommo pericolo d'esser M. Felice nell'animo del Re Francesco, ilquale contra questo sbordellato... essercita la piratica. ba uendo preso il pouero M. Felice, diceua, che era fra Nicolàs, & che foy di giantishome nos . gli affrotaronbien su sciapparon, le trayte, belitre, & mesciant ch'il et. Per tanto dite li a quelli Signori, & meglio faria a S. Maestà, se quella è alloquibile, che gli pro ueda d'una armatura incantata. Aliter jummittetur è Gallia percussor, &, quod dii auertant, uenesicus, qui ulciscatur regias iniurias. Quastiamo aspettando, che'l Papa uenga, poi che'l Triumuirato de legati non'ha gambe, ma ben sarà piu necessaria la uenuta di Cesare in Italia, che effa del Papa, perche, se non viene, ne lo dò morto piu che il Re Artus: & se uiene, sarà Cesare da douero. Puo far san Martino patron di Fian-

dra,

dra, die S Italia e la

(noi noma)

ognano gli

coparte le

batti, bari.

& Dio HO

che unole

le in cento

tole recup

tro bottig

dicio di ti

rà con li

nideo,

durit.

promesse

non fi cre

Ta. Deb te

genere in

resnon e

perorate

Its operal

non herra

perefficaci

Cefarea D

gliaße pin

COMMETTIC

fatedign

Francesc



dinal di Lorena. Valete, & reuortite no fine Cr fare. Da Fiorenza. A di 18. di Marzo, 1522. Al Sanga non mando la sua, manderolla poi, dico a medaglia.

parwedre

im Basa 1

di Tauris, c

eno for il m la paffata

...etla

miffa da 10

barei crean

ra, per con

ne, ilqual

che gli for

però dell

nimo Re

rotenuro

hamai pre

ficiosamen

metto, che

wilegio que

ce coetc.

mo.etc.

Farnele, e

te del Ben

Morteful

tra muros

115.

mente, be

mano.

Ils.

par

Il Pap

M Monsignor Ridolfo Pio, Vescouo di Faen za, & Nuntio Apostolico in Francia, hora Cardinal di Carpi.

Fatis, & prauis hominibus ita impellentibus, il Cardinale de Medici, me protestante, & deprecante, morì in Itri, alli 10. di questo, a mezzo dì, da buon Christiano, come fanno li peccatori, & fedeli. Gli fu men dura la morte per esser ui cino a Donalulia la quale gli usò assai uirtuose corte sie.Farnese hebbe ogni cosa, eccetto Gradasso, il qua le lasciò per suprema uoluntà al Marchese del Vasto col canallo detto Prete, & il brocchier delle folgore & c.La causa della morte è intitolata ueneno. Fu pre so il Scalco.hebbe tortura in uita del Cardinale. uariando disse, che hauea dato il tossico hauuto da Fio renza.poi ha detto, & cosi perseuera, che non è uero. Si che la margarita fa facende, & si chiarirà la posta. chi dice, che non è, diuenta nemico di Stroz zi, Saluiati, & compagni, nemici del Duca. Chi di ce, che è ueneno, nuoce al Duca, il quale è difeso gi gliardamente da Capua. Io misto componendo la fuga in ordinanza di Barbarossa a Bona: sento questo fresco della pioggia, mitruouo risoluto. & acconcio del ceruello, et se Lorena m'uccellarà come mi





I beneficij di Vincler sono in petto a Farnese.

fondate a

nonleha

dito con 4 remo anci

telue for z

Grebi ne in

le legue a

Samo, et

discoppet

mandalla

letta con

menatel

le, Telto

He he ma

etfede, a

doni, com

NIA

PAE es

IO MOT

the quality

di serwir

10 17 TT ATT

(07/0 mir :

(mora di

Stando

Lictnon

accioche

pensione.

D: Rom

Alls

Monreale si cambierà con Giaen.

Sipontino intendendo, sche'l Gambara diede cena al Papa a S. Agata a colpi di Pauoncini Indiani, Pappagalli, et Fenicotteri, per incapparrar le fran ge; sen'è uenuto qua tutto arrostito per far pace con M. Ambrosio, ilquale

Præsidet officiis, zifrisque simul, grossisq.

facendis.

Paolo Hieronimo ba le chiaui delle cantine sotto la cintola. ba l'astrolabio in mano di trouar tesori sepolti, i quali iure foli sono della Sedia Apostolica. A Santa Croce son le tempora, ma non ne sta niente allegro M. Biagio da Cesena. Andaremo a S. Lucia.

Il Sig. Marchese del Vasto scriue de tre di Tunifi, come accompagnerà Cesare in Palermo, et uerrà in Ischia all'ultimo d'Agosto, che Cesare uerrà a Napo li al principio d'Ottobre, et li si darà alle caccie, et a primauera uerrà a Roma a basciar il piede al Papa ad limina Apostolorum. Barbarossa uoleus far fatto d'arme alle strette. gli Alarbi non uolsero la gatta, & come hanno poi detto, temerono dell'ar chibusaria, laquale il Marchese distese in dui gran corni. uttaccati alla battaglia di mezzo delle picche et che si spauentorno molto dell'artigliaria, et del sul gore delle arme, et del brandire, de partigianoni, per il ehe se n'andò a Bona con piu d'otto mila Turchi, et gran copia di Mori. Si dice, che al guazzare del bas so siume Bagradas gli Alarbi pizzicorno li carriaggi di fesi dalla scoppetteria. In Bona erano 15. galere af fondate





Io sperauo di poter baciar la mano a V.S.R euere dissi. sopra lo steccato Mantoano, & però haueuo dif ferito di farle riverentia con lettere, & ringratiarle del presente delle maschie croniche di Monsie, d'Ar gento. uedendo mò, che Luterani non hanno uoluto accettarle il cartello, & il Sig. non ha uoluto dare il campo franco per poterlo correre: io mi son fermato qua per passare li caldi tra Como, & Milano ilqua le in omnibus reflorescit. ne altro ci manca, che questa benedetta pace. La parte del giorno buona la spendo con la solita penna in mano. l'altra poco atta a gli study la dispenso con questo Sig. Cardinale galante huomo, & con la bellissima Sig. Guasta, & con la Sig. uirtuosissimala Marchesa di Vigeuano, & col fior del popol grasso, et leale di Santo Ambrosio, che in effetto ci è di galant'huomini inlet tere, e in costumi, abodatia, & feste assai. & sono, & sard sempre prontissimo a seruirla, & piglierd sicurtà di raccon andarle Don Hadriano di S. Ambrofio, mio notissimo amicó di 25. anni, ilqual, per esser calunniato a torto da suoi emuli, uuol giustificarsi, et da conto de le sue opere, & cosi gli sarà salutare la equi tà di V.S.R euerendiss. piu che la clementia. & simil mente le bacio la mano. Da Milano. Alli 4. di Mag T10.1537.

MAON

A.M

Mont

V.S.MYI

tio, et in

piede a su

the to per

non mi

tengo di 1

[na Santi

datain I gna di B

corailro

limostran

nero, che'

maneoin

Yadella fai

staremo fre chese fa un

ditobuoni Sciatori Su

te et la Ger

lamo fini lamo pre

In fer

du oil La

dere. Alloggio il Sig. Marchese in casa mia, come ri favoriti nella prima, per uerdura, frescura, & giocondità, chefe . He Fur ono due nolte al Museo, il qual di sorte è piaciu. colibene. to, che S. Eccellen. mi scriue uoler ampliarlo. Cila-Sig. & Re sciò un letto con paramento di tutta la camera di taf pacheeu fettà cangiante a frange d'oro, accioche ui si possi 150,000 riceuere qualcuno della prima bosola. & certoio V.S. 61 sperauo, come S. Eccellen. il desideraua, di riceua S.Santita il Sig. Cardinal Farnese, ma ce l'ha legata in oro col nate, als passar per altra uia, che non uenne .ma basta, che s, lettere al Sig.R euerendiss. & Illustriss. siaritornata sana, & allungo. allegra. Ma ioharei noluto quella gioia della Sig. VI ha chiam toria, incastata in oro di Napoli, e non di Beneuen prima. L to, come si dice qua. Ma sia con Dio, qui matri. 29.11 Lu monia facitad effectus incognitos. Io son uenuto a Como a riposarmi, oue ho trousto fresco mirabile, & finissimi uini, & spero di dar-Lennous uene a bere, perche uenendo Cesare in Italia, forza tunque tri sarà, che'l buon Papa Paolo uenga qua per riparaforfe for an re all aruina d'Italia, & religione di Christo, doues armare to ue lono rime, & fissure da alto, & basso se non uis baroffi.ile fanno buoni barbacani, et bastioni. Vi sò dire che il limezzi fi uostro Maesto Luca da Cortona ha lauorato di bello tre million col suo Cantelmo. Ma questa è una broda, che imbra liqualsin terà ogniuno se Dio non ci troua modo, & quel uredi Cefor stro Hebraim Bassa è huona causa d'ogni male, & parentado se non capiterà come li suoi antecessori, uorrei antra for pote dar frate a san Saluatore del Lauro. & gia la Sig. nertor 40 Marchesa m'ha detto, che è nata una rogna grassa, quellanin & nousecca, col Delfino per conto di dui Cartellan-Cinghile

casa mia, c E giocon ri fauoriti per opposito, & come parlerò col Sig. Mar disorte è chese, ue ne darò auiso, perche la Sig. non sa la cosa impliarlo, cosi bene. Certo è che quella uittima si riserua a quel ala camera Sig. & verrebbe a taglio a tuttaf. & s.c. & as. s. ccioche uis perche è un pezzo d'aloë in corpo ad un pan di Zuc Sola & caro, & c. lerana, din V.S. sia contenta di raccomandarmi alli piedi di a legating S. Santità, et al Sig. Cardinal Farnese, mio Mecee.mabaffi, nate, al Sig. Durante, Marcello, et Maffeo, et con ritornatasa lettere al Sig. Cardinale di Carpi, al quale scriverò giois della allungo. come parlerò col Sig. Marchese, il quale m' Lenondis ba chiamato per lettere a Pauia a San Lorenzo, o Dio, qui a prima. Dal freschissimo Museo suor di Como. Alli 29.di Luglio, 1539. gnitos. rms, one bor Al Secretario Nicolas. ni, & sperol Le nuoue che V. S. per sua cortesia mi da, quanare in Italia tunque triste, mi sono state giocontispine, perche forse saranno causa di qualche bene di pace, ouero d' di Christo armare talmente la Ces. Maestà, che castigurà-Burc bassosem barossa. ilche si puo sperare da quella, poi che oltre al li mezzi frutti delle Chiese di Spagna, ne uerrano da tre millioni d'oro dalla dote della figlia d'Inghilterra broda, chem la qual s'intende per uoce commune, che sarà moglie nodo, on re di Cesare. & certo S. Maestà Cesa. facendo quisto dogni nu parentado, farà d'una strada dui seruiti, perche potrà far potente essercito, & pagarlo, & potrà conuertir suo socero alla fede Catolica. & gualagnarsi m rognis quell'anima per luta et sperarne il Regno temporale i dui Calla Manghilterra.ilche sarà la uera scala alla monarchia. Ft





54 LIBRO

Sua Cesarea Maestà in Pauia ha fatto essito delle fortezze di Fiorenza, e di Ligorno col Duca Cosmo, G come si pensa, per dugento milia signati: cosa che è piaciuta a tutto il mondo. & si uede per questo ch'ella non è cosi ingorda della monarchia, comesi diceua. & uiua Marzocco. Resta mò, che S. Cesarea Maestà dia lostato di Milano al Duca Ottauio, il che a tutti piacerebbe, & anco a Ceccone; se l'agrestanon andasse contra Madonna la Francia. Dico questo, perche non si ragiona più del Turco, ma d'an dare in Fiandra, & entrar per la Ciampagna. & in effetto calculiamo, che non possa esser S. Cesarea Mac stà a far facende se non molto tardi. & questa tardezza potrebbe causare, che l'Inglese fosse restion pasare il mare. In questo mezzo Cleuesi, & Fran cesi affliggono, & scorrono la misera Fiandra: & chi ha la prima botta, non ne ua senza. S. Maestà Cesarea condurrà seco il Signore Stefano Colonna sen za carico: & il Sig. Don Ferrante Gonzaga, Camillo Colonna, & Antonio Doria haueranno due collonelli di fanti. Don Francesco da Este con Paolo Lucciasco per padrino sarà sopra caualli leggieri.

Hoggi cison lettere del Re de Romani col Vesco no di Vienna in persona ad petendum auxilium cum lacrymis. Se questo mercato di Milano riuscisse, ci sarebbe dell'agresta: non riuscendo, potreb be riuscir quello di Siena, O sarne un bel Principato, O dir scacco... O quello anco non riuscendo po trebbesi uender Alessandria, et Dertona, et unirle

can

con Piacen

cato Iture

litudinal

ponti in ful

porto, et a

1 Marc

meo il Cari

dito per Po

Pilani noa

rato facce

Io and

non , torn

Arche G

Io a per

Propero di

che gli haus

et come doli

nato in pro

presente gli

meral have

dißet fe gli

et se glibar.

Bacio la mai

tiono, et al

te. D. Parn

temife non-

912.



Al Secretario Nicolàs, & a M. Hieronimo Angleria.

Sig. Secret.et uoi Sig. compare.

Ilbel Duca Ottauio dormi in Pauia co la sua Ma dama, & la prima notte da ualoroso Caualiere ruppe quattro lance, & poi è uenuto qua ad sanctissi mos pedes, et cosi s'è leuata la mala opinione che si hauea, et domane aspettiamo il Sig. Card. quale tortarà l'ultimata resolutione dell'abboccamento:et ancor che sua Sanità habbia detto, e ridetto che non uole andare altroue che a Bologna, pur si comincia a credere, che andrà a san Benedetto, oue al certo al cuni Cardinali non andranno, temedo di non andar poi piu oltra. & c.

Di maniera che la intelligentia fra questo Cimada rosto, & quello ruffiano Cordonese si chiarisce, & tutto il resto è stato per dar ad intender alle buone? sone, & c. Dicono, che trattano, & già lungamente banno trattato, di dare Milano ad Ottanio, & che Ceccone se ne douerà contentar per leuarlo di mano

a Cesare.

Hora a questo uanno Venetiani, & si harà adim piccar ad unficoil poucros...et le speranze del Re de Romani per il suo figlio uano in sumo. Il mez zo di questo è la necessità, che ha del danaio S. Ces. Maestà. & perresistere al Turco pensa cauare il danzio, oltra mezo millione dal Papa, con speranza che moia presto, & che, tenendo le fortezze, .d ogni modo habbia sempre ad esser suo. Non so mo sel

Papa

Papa or nere alla

balla ma

Zar Jodan

ceda gli n Leglie nec

fione, o

Duca Fra

renzo da

perado p

Sceni

plorato

alRee

to Hein

diglioni

peshibi

nella per

et per ter

Dicon

d Austri

causi 1

mo come

Sca. Cerro

Sorelle di

Alg

Signora

ciolina

le. Da



Sig.M.sfeo honoratiff.

Perche il Caualier Rosso flagello de' buffoni magri, ni darà nuoua di Santo Ambrosio, del Signor Guasto, della uita mia, & della faccia, & aere del Museo, io solamente baciarò la mano a V.S. pregan dola, che uoglia tenermi in gratia dell'effettual Me cenate comune padrone il Signor Cardinale. & dirgli, come il Signor Mar chese tien qua Ambrosiana mente, che Cesare habbia presto a partirsi di Spagna con le allenate galee Dorie uerso San Martino, ouero conle orche Fiandresi per l'Oceano in Fiandra, & poi qua. & certo il trahere alla staffa di Midonna la Spagna, & li mezzi mottiui de Guan test in Fiandra, & laseccaggine del Perù, consigliano, che se ne uenga a uedere il fondo delle budel le di questo misero Dottore della Chiesa primitiua. poi che si uede l'andata del Conte Palatino in Anglia per trattar mariaggi, & leghe, p fornir di chia rir la posta, che migliore è la guerra, che la pace co dar Milano, ilquale è assai meglio, che una torta bia ca.Masi uede ancora, che, per tener l'ouo, la galli na, & le penne, spessosi per le l'ouo, la gallina, & le penne, massime hauendosi guadagnata la possefsione del mare Maestro Barbarossa, ilqual s'intende, che unole innernare in Epiro, & in Grecia l'atmata, laquale s'accresce per dare una rileuata basto

nata

pata soli prendefa

tutto unt

falinted it

clemente de Christ

Romana

rotanta

dera, po

dere, &

lificar le

mente.

lo buon lascisso

li, baner GliTur

nolendo el

Ma, o per ni Cancia

grofeba

cer pin.

the Solim

di, the m

nel di Ma

te, the n

lodi da

AOLITICI

9HIMO!







afcara di

C Phance

thele, o.d

or Lionella

noglia i

isare il Da

Ancona Se

senera di ox

hefe work

le certo, in

e piu nece

podegrojo.a

reta ficuri.

विक वदाव विषये।

r ceftimonolo

fermoore. Es Line della co

wals per me i

ice so trod

ात्राय वरीय क्ष

limino, et Bi

ino fare que incifalbera

5.72 60:012

te et Maco

r elquele o

l bel sito al

A M.Bernardino Maffei. &c. 18

Perche io sto con glistivali et speroni, aspettando l'acqua dal cielo in questo prodigioso caldo per au
uiarmi alla volta vostra, io mi ritengo di scrivere un
celeuma lungo come dice il Fiorentino sopra le disegnate sponsalitic della S. Vittoria, per riservarmi da
dir qualche cosa a bocca, poi che in questa siccità no
si ha di mas, che la dilatione di Cesare nel venire in
Italia si estende all' Ariete del 41 massime se è pur
morto il Re Giovanni d'Ungheria, perche periculum erit, ne Regnum re ligatur in provinciam a dominis Turcis, havendo poco agresto il
r.d.r.per imprenderlo et poi tenerlo, &c.

Ho inteso, che sua Santità ua alla uolta di Perugia, et penso, che di ritorno, o prima uorrà appresso di se il Reuerendiss, et Illustriss, Sign. padrone, et
così u'aggiungerò per sianco, quando farete la mortalità delle starne per il stato. Vostra Signoria sia
contenta di tenermi in buona gratia di Sua S. Reue
rendiss, et Illustriss, et di raccomandarmi al Signor
Mellino, dolcissimo, et bruschissimo, poi che si gentil
mente s'è cauato di trauaglio della mente, et guardisi
mò la persona.

Il Marchese andò in Piemonte, et miscriue che al Li sin di questo sarà a Vigenano, et che io nada a quel camino, perche mi unol parlare. Le pronisioni del Piemonte sontali, che si pesa di gittar le mura di Chieri, 62 L I B R O

Chieri et di Vulpiano per buou rispetto: et si tien per certo, che Francesi non potranno stare alle mose di si lunga tregua. Valete. Dal Museo. A 28 d'Ago sto. 1540.

A M.Bernardino Maffei. 19

(exto fett 2)

on mind di pa

paler. Hier

is pro Epi

afuforzada usa: et in di

mouta nella

a con la mara

aggiare la for

MESTERNACO OF

ons Hilpanis

miodico, que

Mic, et a me

acto, che l'act

umfacestero:

mo Mosa

tette certis

मार्थ्य मित्र हर

undiposition

Krink, Lame

BURNETHER CO

day in circle co

a so habita

to diquete be

Eleftione mix

po per los treci

& Porto per la

Biancora pro

Myeo, et inf

.

In tanti caldi, et tante molestie di nuoui alloggiamenti, nelle quali non si trouan se no calamari asciu ti, et penne di galline, et carte di stracci, troppo cortese sete stato Signor Masseo in scriuer come non occupato, fin delli sillogismi del nostro M. Antonio, lanciati nella fessura dell'elmetto del Conciliare Monsignor di Belcastro, che Dio dia a tutti dui mor to Barbarossa, et sconsitto Solimano, perche l'uno a Todi, et l'altro al Caualier Garzone faranno un ma nichetto, et saranno s'io non piglio un granchio, de purpuratis, se non a santa Croce, almeno a san ta Lucia del 43. Hor Signor mio, io mi godo il bel Castello in aere della futura pace, et la idea del qua vant'otto, et lascio correr senzabarbozzale il mio Vescouo Cornelio, riuerendo, al singular fresco del Museo, giocondo, piscoso bello et affettato, come la sottana del Signor Datario, dico riuedendo Delicta iuuentutis meæ, nelli primi libri della historia, i quali portarò a Roma stampa lissimi dal Priscianese in quella lettera lußuriosa piu che Messalina, se'l Signor Cardinale Santacroce norrà fauo rirmi netto di gabella. sapeteben, che Belcastro non hebbe si bella lettera, et su impensis propriis usque ad legaturas inclusiue. Mio fratello? seuero





graffo uerde con la Croce del Sannio, ancor che gli costasse, & bisognasse lasciar l'ufficio nò, ma tutte le bugie oltramarine, & le urrità del prese. A Bitonto un poco d'hum inità extra libros, & un bossolo di cortesia gentile. A M.R. omolo, se è uenuto, l'amne sthia delle scoccie di Bologna, & le piferate di palaz 20,6 quattro pelli d'oglio di Narni non falsificato per tradurre questo inuerno M. Polibio molli, & Xenophonteo dicendigenere. Al Nounto la peste nelli Auditori di Ruota, & a Paolo da Pi perno, acquistata per incanto tutta la guardarobba del Canalier Rosso. A gli altri delle uxrie bossole sa nità, & speranze non buse, & sodissime a Messer V.... Valete, & Dio ui conserui sano con sani il Giluo, & Giou umi . D. l Musco. A 16. d Agosto. 1543.

terzon

rà da d

dràlif

onore: 6

harà bi

hetc.

celli, et i

ili perrior

iniso, al

in campay tre mila fu

Cinago pr

dra, et di

minere et !

discorfi ?:

e'l Contes iftum and

banchette bbe uni k

Aura Calack

r Fulsio h

ondo alla

leronimo!

ir Miran

hi fondan io quellan

. Alsign

un Capo 81.7/0

### A M.Bernardino Maffei.&c.

Penso, che per uia dell' Ambasciator Veneto ui sarà capitata una mia in surbo, per mancamento di cifra, & mi riseruzuo a farle il commento a bocca: ma pensando di partire assai tosto, la nenera bile podagra me n'ha dato una buona strettarella per 14. giorni & sono ancora in sedia, sperando di guarire affatto: et uerrò uia piu presto che io potrò. O per questo direte al Signor Fuluio mio padrone, che mi perdoni, se io non gli rispon lo. T che si unglia delle stanze a suo piacere, & det Paradiso, & del giardino, quanto gli uien bene.

Al





del Museo è frequentata da questi miseri, & tremo lenti fanti Italiani, cassati in Fiandra con ignominia

lenti fanti Italiani, cassati in Fiandra con ignominia & saccheggiati per Alemagna, & ruinati dalle ne ui nelle Alpi. Si aspetta il Sig. Camillo Colonna, & Cesare ua alla uolta di Bruselle, & Gante, & Lorena padre, & figli parlano del ramo d'oliua, cosa scioc ca di credere, che Cesare faccia pace, & che Ceccone faccia tregua, & c.

Pajaketen

no jerdiamo n

Dracone di m

saims bafton

gulentia no

indis.Mats

aparo non in

excao in milo To

emendola et

jmaro 1544.

AM.B

l'um deste l

spanyo, et che

A FINE HOW S IN

n Dio confio,

BI MINCLAY IL DO

intent mate di

us di ma cana

abantaccio.

to oper Roy

monto affecti

shima' piedi

Lame usirei.

# Sole . et for

unuedrà più

it moito per fi

han hosteria

susignoria I

re.

V.S.mi raccomandarà al S. Mirandola, alquale

io raccoman lo il Iacomello, & la cotognata. Al S. Datario, & al S. Ardinghello bacio la mano, Da Milano, Al penultimo di Nouembre, 1543.

A M.Bernardino Maffei. 22

Di qua hauemo intese le honeste offerte satte per la pace dal Sig. Cardinale alle sorde orecchie di Cesare, ne io me ne marauiglio. & uiua Mahometto. Resta mo, che per uia delle sequelle del nostro Mirandola udiamo, o sentiamo al naso le abomineuoli essaltationi, che spiraranno dalla Mephite di Spira, et cosi douerà ritorn we Ephestione, et io so pra un caual bianco sopra la strada Romea gli sarò perretroguarda.In questo mezzo douerà il ualoroso Noc chiere ormeg giare la barchetta di Bariona di tal sor te, che non habbia a patire di questi soffi di uarij uëti. Io per me uedo scarsi partiti, et li migliori sono li piu estraordinary. S. Santità un di mi giurò, che non nole ua far la morte della pecora. Dico questo, pebe ogni no insidia all'agresta di M. Tiberio Crispo. Basta se dui nogliono annegare, che l terzo non ne deue pati-

PRIMO. re.R isolueteui:et se Clemente perdè l'Inghilterra, non perdiamo noi il resto, o non commettiamo, che m ignom il Dracone di mare s'irriti a nostra pernicie: perche Hatt day la prima bastonata sarebbe la nostra. Basta, che con Colomi la prudentia nostra diuentarà manzo, come il Tara nte Gi scuro di S.M arta nel Breuiario . lo lauoro, et nedre liuz, coli te il parto non infelice. Sia contenta V., S. di baciar t che Ca la mano in mio nome al Reuerendis. Santa Croce, at Mirandola et al resto di casa. Da Como. A 4.di ndola, de Febraro, 1544. ogilita. baciolaw A M.Bernardino Maffei. mbre, Il Voi mi deste la uita con la uostra lettera, poiche il Cima sarà, come sempre è stato, auueduto, ardito, et generoso, et che ben si serba l'agresta di M. Tibe Aferte Sata rio, et che non s'habbia à fare la morte della pecoarecebie & ra. Dico questo, perche hauendo io per 20. anni at-1 Mahone teso atoccare il polso a M.Carlo da Fano, ho poi con telnotro frontato il moto dell'arteria, piena dello spirito di Spi le abonin ra, et chi non conosce la diastole, non puo fare a temsohite di po buon rimedio alla salute etc. Hoggi doueuo essere et io form a cauallo per Roma, ma le gran pioggie mi consiglia glisarò pa unloroso? no che io assetti sole, et fango asciutto, et cosi sto con gli sproni a' piedi: ancor che io non sia si ben reualida riona di u to come uorrei, pure uerrò uia sperando nell'alzar fidi umi si del Sole . et son certo, che'l cortesissimo Ephestioiori sanal ne mi uedrà piu uolentieri sano, ancor che io tardi, o che non che morto per fretta, ouero arenzto in qualche aflo, pober fumata hosteria. In questo mezzo raccomandatemi

E 3 Mon-

asua Signoria R euerendissima, et Illustriss. et al Sig.

e dene p

Montepulciano & al gentilissimo. M. Valentino. 10
porto figliuoli, iquali ruffianando V. S. saranno cari
alli Signori padroni in soli lum. Vorrei uedere il
Mirandola mio col capello uerde in capo lanciare
enthimemi al Belcastro, poi che non uolete andare
ad essequie a cauallo di Prelati, & di cortegiani.
Al Sig. Ardinghello, & al Sig. Dandino bacio la

mano. Da Como il 26.di Marzo.

### A M. Bernardino Maffei. 24

Vorrei, che secondo il tenore di nostra officiosa cortesia nerso me, diceste al Sig. Ardinghello, che adesso è il tempo, che puo complire alli sua solenne promessi di dare al mio capellano transcrittore del l'historia la presata pensione di 12 ducati, iquali S. Sig. mi lasciò rubare col mio benesicio d'Angri dal Côte Zingalo, & dal Chirurgo. Dico questo, per che là si muore, & quà si nine, & di Napoli, ancor che'l presato Zingalo non morisse, tronarà panno p pagare il debito, & io metterò questo benesicio al libro della nita.

Il Sig. Miradola tiene la pace per fatta, dicendo, che'l Re per hauerla, lascerà la Sauoia, e'l Piamon te, & si dimeticherà d'hauerc appetito di Milano, & darà una buona terra all'Inglese, et il corrier del le galee ritornato hiersera, & uenuto uerso uoi, dice, che li bottoni d'oro di Parigisono piu in pericolo, che mai. Si che aspettiamo luce uera da uoi, stado in queste tenebre. Dite al mio Sig. Hieronimo, che

Mae-

Mytrolicop.

1 Palete, Da

AM

Bute il mio p

mucho di con

har whench

in from ices

wel Sig. En

in baide

(an non habi

micolera in

nterum dell's

duines. Da R

AM

Nonfo, fe

Li Possenini M

Miros da par

L. Quefo è m

Micolia, &

Imcroce, d

ata porta le

hafassoloi

ikroprio ;



LIBRO

se uenir dal Toro marmoreo delle Therme, et che ha uea disciferata la historia d'essa antiquità, et narran dola, et piacendomi, lo pregai, che me la descriues se in carta, et cosi me l'ha mandata. M'è parso degnadell'intertenimento del Signor Ephestione, et mandola, con patto ce la restitutiate, per darla ad Antonio di Blado, et uada in uerga. Aspetto, che M. Tomaso Cambij con la lettera al Vicario spiritua le di Beneuento, et uerranno stringhe per seruirne ad un par di M.... quando fu della primititina chiesa delli Dei salsi, et bugiardi, et bacio la mano al mio Signor Mirandola. Da Roma smilza di nuoue. A 14. di Settembre. 1545.

will fino fang

find, & ben

die Voi non la

mi diella grid

that fecuro c

mibaremo m

rola di As

in de il co

gionfifta nella

Heri parti 4

रियाद कि में पुरत

supote bugg

amentana di B wer. Saloba

tubioneli. dance con la

he stanger m

rafe. Bario la m

W Marchele

動派かり

W. Eccell

mdella Sig

La con suo ca

acuto di lei,

a cofin anim

tola nifta al

1946.

# Al Signor Hieronimo di Correggio. 27

Fate qualche elimosina, et charità a noi poueri ciechi, che stiamo con la coppadi legno in mano chiedendo per Dio, et offerendo di cantare la leggenda di santa Veridiana, la qual daua l'acquafre sca alli settantadue, et da beccare alle serpi. Scotolate il mio Signor Castaldo, sfibbiate il saio al Signor Monfulconetto, et a qualche terzuoli del Marchese d'Ancisa, & auuisatemi del mio panno azzuro: perche il nostro Mirsupino ha tolto predicando di conuertir tutti gli increduli. Narra cose giocondissime della bellezza et maniera di que sta Signora Anna futurissima Duchessa i santo Am brosio: et io dico, che è troppo tenerella, et che il Redei Romani no è si pazzo, et si poco amorer



74 L I B R O do al Re di Ponto di ueder la sua Hipsicratea, & al Caualiero Athenicse la sua Aspasia.

No uoglia l'Eccell. V. in conto ueruno manearmi, perche leuerò il uostro ritratto dalla uicinità, et comparatione di Scipione Africano, & di Pirro Epi-

Mi è stato promesso il ritratto del Sig. Gian Toma so Galerati, sarà ben anco che mi si man di quel del la Sig. Bianca sua consorte, perche come gli accoppid Lisorte, sarà a proposito, che medesimamete li dimostri la pittura. ma uorrò da loro, se uorranno entrare in questo tempio, la decima, come usauano gli Hebrei, non già di menta, d'aneto, o un par di tortorelle, osimili cosuccie da piouani, ma di quelli di santo Ambrosio, che fu Arciuescono, & benso che'l Sig. Dionisio Brinio, et la Sig. Isabella sua gen til moglie graßotti, & sanguigni, si ricordaranno di me, che non ho donne in casa, & non mi piacciono, senon quando dalla lunga mi mandano di bonissime tele, & di saporosissimi salami. et per non fallire, mi rimetto nel Tucca. & nel suo gusto: che ben so quen to sia differente il suo stomaco da quel di Nerone, ilqual mangiana a tutto pasto i porri con oglio; et da quel di Protogene, che mangiaua i lupini egli so, che è della scuola d'Aristippo, et è cane Regio, come dis se Diogene: ma con patto, che non noglia ogni cosa per lui. Aspetto adunque per questo Carnenale et le Gratie per il Museo, et le grasse per la cucina. et bacio le mani di V. Eccel. et della mia Sig. Marchesa. Di Como. A 16. di Feb. 1544.

AL

Mi faintend

Grant fants

ino: et fo, a

male: rice

her petualag

धवन प्रयोगित हु

1. Obe per uno

MICHONITA I

dum pero n palippis, chi

DI CHET CIMO

13 5000,0

mora Enly

ELET NO PROPE

miel medere le

Morni Liferon

mountrantin

unifognera fri

MI, HI NO LE

of seconi m

is Sancua be

TOR O COME

ita qui il n

Maper far n

Min, the te

unale libe

en la lus



itea, t

GianTa

en di que

Name to

HOTTANH SE HELLEN

0 解的

, 764 did

100.6

abella (x)

orderio

mi placet

di bomin

ion faller

eben soa

Normal

rogho; E.

m.egh fa

rio, com

ia ogni i

menale &

cina, et

MIDE

1

Mi fa intender V. Eccc. di uolersene uenir questa settimana santa al Museo. l'aspetto con desiderio gran dissimo: et so, che non uscirà dell'uso suo magnanimo et liberale: ricordandomi, quando ella per suo diportoua alle Gratie, ouero a san Vittore: doue, benche sia perpetua la graßezza, & l'abbondantia, andando per quattro giorni, ui porta provision per un mese. Che sperard io, se quella uiene al suo Museo fra tanti huomini immortali, che se ben non mangiano, allettano però infiniti magiatori? Voglio, che Pitigiansappia, che le botti del suo magazzino fauorito fanno querciuola, & suonano il Tamburo: & doue erano santo, & some ricetto di messer Bacco, alloggiano hora Eolo, che a lor dispetto per la finestruccia del lago ui entra con molta arroganza. Farebbe anco un bel uedere se V. Eccell. accompagnasse il fornimë to, che ui lasciò, con un'altro bello, o simile, & si potrà poi transire de domo in domum. A me cre do, bisognerà fra poche settimane conferirmi sino à Roma. ui uo in parte uolentieri, per uisitar gli amici, & signori miei, & anco per ueder se potessi presso S. Santità beccarmi qualche aiuto di costo. In par tenon so come farmi, se V. Eccel. non batterà, quan do sarà qui il tridente di Nettuno in terra piu d'una uolta per far nascere un buon par di caualli. Ma chi dubita, che tanto Principe possa mancar della sua naturale liberalità? Però, importandomi la sua ue nuta, la supplico a non mancare: massimamente. che

che io tengo alcune cose bellissime, mundatemi di nuo uo; lequali patiscono assai, non essendo uiste, & loda te da V. Eccel. Alla quale baccio le mani, con quelle della mia Sig. Marchesa. Di Como. A 25. di Mar-zo. 1544.

## A Monsig. Alessandro Cardinal Farnese. 30

Reuerendiss.ac Illustriss. Mæcenas.

correndo costà Pietropaulo da Piperno, ho uolu to con questa baciar la mano a V.S.R euerendis. Co Illustriss. Co raccomandarlo a quella, per uita sua. Co anima di M. Giouanni della Purligiana, accio no sia in tutto condannato nelle spese prelibate, Co.

· Li galant'huomini uengono pur qua a Collegio, & se la Bucca c'è, non c'è il Grancia, perilche supplichiamo tutti ci nogliate cauare il cocumero del corpo di queste proteste, lequali hanno assediato Campo di Fiore, oue già compareno con le fiasche alcuni frisonotti usciti delle stinche. L'ambasciator di Giè fece l'entrata in Cappella cristatissimo, con stiuali a sibbie, & puntali dorati, con una mezza cera da Gasparino. Feci il quanquam in escusare V. Sig. R eue red. della necessaria subita partenza di Roma contra ilbisogno dell'accattamento.il Moretto fece il cesto. Iol'andrò a uedere au inti che parta per Perogia: Ceno bieri con Lenoncorte. E spero uisitarlo a casa del Bigamo. Bologna partibieri per il Bagno, ouero per Franciain habito mercantile con dodici bestie, & dui carriaggi, senza capellano togato. unol basciar la

mano

end Re, e

long di Carbo

Style Bidis

secon speram obstala betal

mirifolue. al

afondo da Tor jan allegro pa

misdel P

bre linetione

CONTROL CON L

locomincio.

1. Sig. Revert

11. Sp.

lade the

es, comme

roule, poich

hacatoro, con

mirali n

Lafety antel

nelve. Dico o

bulle cefte

residing il

R Papa Par

wata Celor

bus, diffe P

Roma. A 5

42.3



78 L I B R O

#### Al Cardinal Farnese.

31

algerojo

Hor Sig.

Ligio nof

Mafeo 2

sminid al

pomie allo

Lisig. Cel.

Concilia Bo

a autoice

En Reloi

In oue to u

diste a sfer

il lone!

us the futier

a nomes fi P

AND STANKED

THE PROPERTY.

Maior del

dividi, a

mafaoin !

Kapa Cieca

wito fire o

1 RYWE

Mabenen

delli, et le

bropa. Io

procatos

Mœcenas certissime.

Iorendo le sincere gratie a V.S. R euerendiss. Illustriss. della buona uolontà, perche in effetto su, & sarà sempre uersome, conforme al fatto, dell'aiuto, che io spero da quella. O cosi dico, ch'io norrei es ser degno d'ottener la gratia in forma antiqui curialis d'hauer per Coadintore mio del Vesconato A lessandro mio nipote ex fratre, in quel modo che M. Iacobo Sadoleto, ante Cardinalatum, ottenne da Papa Clemete, per non citare ad essempio il nostro Cesena, atteso ch'io son uecchio, & zoppo con altri incommodi del corpo, & il prefato Alessandro il meritaria da se, per esser Dottor letterato in libera libus & medicina, et sopra questo d'ingegno uiuo et fecondo, come ne sarà testimonio il nostro Mirandola, tutto suo amore uirtutis. esso è d'età di qua ranta quattro anni, et è già intronizzato, et benefi cato seruitor di quella, ottenendo l'Abbatia di S.Gin liano, della quale ne ha il regresso V.S. Reuerend.e Illustr.insegno della perpetua sua cortesia uerso me. O perche in fatto io non ho ne la cotica, ne'l lardo da dare al debito usitato, norrei, che quella in forma di gratioso Vice cancelliere trouasse quel modo prelibato, accioche io non hauessi a pianger didolo re in partorir questo Coadiutore & c. come si fece, uerbi gratia, nel moderno Tarraense, amore Patriarchæ.&c.& cosi quella potrà dirne una parola



80 port face & piu gagliardo scudo contra gli Ottomani; mano in.कार्यात्रेत. norrei già che per burla d'una magra rasa el ci mani, on the sen dasse in Cuccamuccu, et che'l successor di Papa Paoen fare il falu lo riuscisse un ritratto dal naturale, fr. tello di Papa igua, di non Hormisda, o di Papa Zephirino, iquali cantauano messa in pianeta di bocaccino, & dauano la santa be ns fliame nedittione sotto ad una thiara d'Oricalco, ornata di the che an petruccole di Murano, & mangiauano le zucche secche mollificate per minestra, & le pastinache in the morte a mascara di pasta in cambio delle lacce, & delle ugine, che TOWNSO 14 lamprede. Signor mio, il mondo fu sempre in una medesima Grantore Majguord data; & chilegge li fatti d'Henrico, di Barbarossa, o di Federico secondo, o di Lodonico Banaro, neof rapid, and drà di broccatutte le angonie de Papi cotéporanei. ml.Eccol.er Of fu pur sempre uero, che intante torbide tempeinfast ! ste, & trauersie la barea di Bariona slette a galla, co abyra fam me il subero delle reti. Per il che spero, che Dio tro-Pencelo no uerà qualche partito, accioche Cesare habbia il suo my S. Rox intento contra protestanti, ancor che'l caso lorosia kgain fre disperatissimo, & che la santa sede Apostolica resti 101361 TOTA illesa per uscir di questo intrigo del Concilio, aperto DIENTE A FA troppo lealmente, per non dir troppo credentialmen will ake te. G douerà ben bastare il leuarle qualche penna si Somedia. persua, per non hauer da toccar quelle delle ale, & Mica a lan della coda, maestre del uolare. Alle quali eratanto parto . inimico questo pouero huomo . . . ilqual uoleua et Bu Biciol in questa maladetta opinione è morto, che le sudette membre, I - penne si strappassero, & che non importana, che'l Papa ad uso di S. Quintino cantasse la messa in giuppone,



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.1.26



## A M.Hieronimo Angleria. 32

te non per a

gione nelli gr

hadaterra &

Tratamio

Wer fatta

enofiri po

marfi in i

gatre. Et

keeshe incre

ame becebi d

DIA MITTA COA

Pa que re

ni Pilice ul

salding.

now the tra

talafeilra

Aldah emeng

1 calla

de Cipriot

shedi mole

unighiter.

igas prime

Line cape

lordi ch

mto gam

Rosembre

Ho preso piacere d'intendere, che quelli miei Signoristisieno risi, che quel buon Cardinale sauio di terra ferma cre desse di proueder alla ruina dell'ortho doxa con un puntello d'una sillaba. Bista che siamo chiari, che ptal mali li ri medij nogliono essere di fer ro, et fuoco, et ue lo, che quel santo Triumuirato co st in Roma mette mano a gli unquenti caustici, man dando li trauersieri in processione co la patienza gial la cruciata di rosso. Et sarà pur gran pena il carcere perpetuo, manon sarà già bastante a coloro, che credono, che non ui sia nulla, non che il purgatorio, nel mondo di là, et ue do che di questa opinione son mol ti grandi, et grandiss. se la conietturas, puo prendere da l'opere loro, ancor ch'iosappia, che sia meglio essere Manicheo, o Arriano, che Lucianesco ouer gen tile perche questi non hanriparo, et quelli col battesimo pomoritornare ad ueram religionem.

Quanto appartiene alla nostra espeditione, Voi farete una nuoua specie diringratiamento, poiche quel lisignori padroni uogliono adoprarsi, che cum bul latis membranis, et non cum cera sigillata in futurum il Coadiutore non habbi a piangere per troppo spesala tenuità della mitra, et così li supplicherete a uoler mettere in essetto questa lor buom

intentione.

Quinto alla speranza, che la ragione porta della futura face, ione cre lo quel che uoi medesimo crede-

te,



A Papa Iulio Terzo.

33

del Saro Jes

11. 40.4 Co.

sit wo i effe

malari di

entofia!

nt quella

mmealleg

dilaton

heta di not

luigrad in

that Telef

nabaliand

nd afetis

minema (

Richetto di

Pathare le

B) CERTAIN

NOTO BIE

lass delle fig

AKTHOL NO.

Ramita de ?

Migani.Et

n'agaletter

k mijini p

Scriue Scoto, che le anime nostre, Quæ exuerunt statum viatoris, & cælesti felicitate perfruutur, ancor che sieno distinte per uri ordini, & gradi, secodo i meriti delle uirtuose opere terrene; no dimeno sentono uguilmete l'infinita dolcezza dell' eterna beatitudine a certa proportione della gratia meritata, non conosciuta puntalmente dal nostro intelletto: disorte che non ui è eccesso alcuno, o misura del piu, et del meno dell'intero gaudio del sommo bene. et per estrimer meglio questo theologal concet to a gli huomini di großa apprensiur, fa una compa ratione materiale assomigliando le anime alli uasi di uetro, che sono nelle botteghe de bicchierai: iquali m si sono di dinersa foggia, sorma, & capacità, ma qua do sono piem, rimangono uguali poi che niente di piu si puo aggiungere alla sua misura. Talmente che Papa Hormisda, inuentor della Quaresima, cosi magro et secco, resta parimete consolato, et beato in consi cuo luogo del Paradiso al paro di san Pietro: et Pa pa Zefirino similmente, ilquale non portò mai senon piuiali di fustagno, & la thiara non piu riccamente ornata, che di gioie di Murano, se ne sta gioroso, et co teto al paro del ricco San Siluestro, et di quanti Papi della prima bossola meritorno la sedia. Cosia me è interuenuto, qua lo la Santità uostra col suo giudicio so decreto in questi giorni passiti, per mostrar lo sple dor della sua beneficenza, col riempir le sedie nacue delsa



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.1.26

#### A M.Hieronimo Auglia.

34

1000000 CA Salim 186

house fino wiel peccali

Wedel Re G

10 : 170 MIN de

Hymis, C

Dio 027 (M.1

hithe mid

uningfale,

Homiliani

150 (012 USU ) (0

rich di Fo

with An

Me Vaine

Grade no Influence |

Dominas In

outetrà affai

fana: peru

EDio noglia

Mo. chem

edme artis

lo mon bo

he, ad hono

h Cartinali

tet Gidli

pite per far

00.

La uostra letter. si lesse collegialmente, perche ui erano Ephestione, & il Sig. Cardinal de Medici. mi certo essendo uenutala nuoui del miserabil fine del Cardinal Varadino, restammo tutti quisi astratti. Io dish, che questi sono li soliti colpi della tirannide della fortuna, laquale, hauen lo tolto a folleuar da gli abisfial Cielo fra Giorgio, gli ha uoluto dar soprail colmo della somma felicità sua il siero colpo del roue scio com'ella suol fare per ammonir li huomini bassi, che non s'insuperbiscano per grandezza, come su anche nel caso d'Hebraim Bisa, & di Luigi Gritti. no norrei già, che al buonr. 1. r. cascasse macchia alcuna difalfasospitione che esso habbia affettatoil Regno di Tranfluania conriappoggiarsi al Turco, coperaunti. perche direbbo vo le false brigate, che'l ... h. tuoluto tener piu memoria dell'ingiurie necchie, che delli beneficy freschi: & mal si ponno acconcin queste scritture nelle historie, perche lauc rità sta sempre un tepo se polta, prima ch'ella si chià risca a gli huomini, et ancora, che Fratiusciti di reset torio sogliano molto piu de gli altrisentire il morso della formica rossa dell'ambitione, mi par dura cosall cre lere ch'urhuomo pru lentissimo, et glorioso per molte uittorie, gigliardo per molteric chezze, honor utilimo per le lui mitre di Viritono et d'Alba Iulia et del Cappelrosso Senatorio habbi potuto pen sar difur l'atto alla banca sa pendo al certo, che al ma gn.mi-



. 88 LIBRO

no copar mio ch'ioho perduto un munifico padrone, che era Varadino, & uno amoreuole, & antico ami co in minore, & maiore fortuna, che era il Car dinal de'Gaddi.

Io attendo a fornir l'Africa, onde potrete dire al Signor Cardinal di Mendozza, ch'io mi trouo spesso la camera piena di Mori, cima d'huomini, di quelli che stanno qui su le galee, per miglior informatione. Et il Signor Duca m'ha fatto uenire un Tolomeo scrit to 150 anni fa in carte pecorine grandi, come panni d'arazzo, che su già del gran Giouan de Medici pa dre di Cosmo et debbe esser costata la miniatura d'oro, O d'azurro oltramarino assai piu gran prezzo, che non basterebbe a pagare un Cardinale della seco da bossola. Tenetemi in gratia di que l'Signore: che io gli sarò uedere con questa baia delle belle cose, che mai uedesse.

il Condiutor nostro s'inuierà domattina alla uolta di Como per la uin di Pontremoli. Et ui si raccoman.

da. Di Pisa. Il 18. di Gennaio. 1552.

A M. Hieronimo Angleria. 35
Io mostrai l'ultima lettera uostra piena di nobilis mi discorsi alli Signori Cardinali, spetialmente Farnese, & Medici; et, poi che uoi diceuate come l'historie nostre piaceuano molto al Signor Cardinal di Mendozza, gli mandai per mano del presato Signor Cardinal de'Medici con una letterail libro del l'historia, il qual cotiene la uittoria di Tunizi, estimato da me assai accuratamente composto; & tutto

per

persister historicas

Mimper

in pract

frica, ilg

mendiff. 3

ntimeßer

li conceda

EN REGOCH

12 TE 10, U

polibro del

PUT DICE.

min li us

the fatti a

nell Afric

a de quell

thate per g

pojenos de

par Cardin

Norrest

Atta come

TO DICE

de questi

melbuon!

Profeta

Coriffiano

Di may

pofatio a

INTO TATE





che Ephestione miscriue, hauergliscritto abastanza testimonialiter, pro resurrectione pensionis promisse, & transportatæ ad Elysios ca pos, & se s.s. uorràfare, come disse Re Carlo a Frate Hieronimo Sauonarola, che facesse un petit miracle, horsi, che io comporrei, non una Africa, ma quattro Asie, con la gran corte, & la potenza del gran Can Cathaio. Et ricomandatemi ancoral Signor Cardinal Masseo ad essetto synceræ be neuolentiæ, cum spe solutionis Casertanæ pensionis. Et il Signor Lottino qua presente ui ba cia la mano. Valete. Di Pisa. Il 30 di Gennaio.

relete.

re quef

prin.1 6

oppi me

no piage

cost s'in

col mente

dell'hille

vini . Eco

a Mirand lengamo,,

i di Na

ca di Fin

& firem

formall.

fo della

mi differ

per ille

fotto des

Aette mi

enroftran

miglia a

to & de

istife, ch

Te cresti

ntrare po

ottund

che

A M. Hieronimo Angleria. Le due nostre lettere ripiene del giudicio dell' Ar quato, hanno delettato tanto questi signori & Academici, che ogni di sono uisitato, & interrogato, se ci è lettera del Signor compare: che bene letto sia te; che, non offendendo niuno, piacete ad ogniuno: Il che cerco anco io di fare in questa historia publica da . Et quanto alla deplorata pace, ogniuno si strin genelle spalle: poi che si uede molto grani la la neb bia tramontana. che Diouoglia, che ella non sià an cora transmarina a certo timore di lampi, baleni, tempesta, & suette. Et gid apparent nonnui la (come dice l'Apocalipse) signa in Sole, & in Luna. Et bisogna che diciamo il bel motto di Papa Adriano, Videbimus, & cogitabimus .ma non già de remediis ante mortem. Confidato



dinale M. rete; & r

re non in

me gran

ero, Sius.

lito amous

Giulio m

& Paulin

da mia ta

lignor Ri

to expec

l soccarios

mefio.

Notturns,

r Cardad

enfionis,

col Signa

1, acción

u mostra

venisse bi

di racco-

ano, che

ro pen-

Chite.

ion sosi

nece 1

170.0

alli7.

M.

A M.Hieronimo Auglia. 37

La duplicata nuoua, che uoi mi hauete dato della Lega di Germania, ancor che paia paradossale, che Francesi ardiscano entrare nelle uiscere di Germania essendo stati per lo adietro soliti li Germani entrare loro nella Gallia nientedi meno per quasi cosa confor me al douere, che il Re Henrico, per uendicar l'an tiche, & moderne ingiurie, habbia preso questa oc casione della discordia di quella siera gente. & de hoc belli Fortuna indicabit . B.ista, che, se sarà uero, che'l Turco uadi a uendicare ilidanno di Vlla. man Bei & che Draguth parimente uenga uerso Eu ropa occidentale si potrà far giudicio che suderanno le tempie alli Signori Imperiali, & lastina di prono care questo sudore sarebbe bene efficace, uerisicando si la Profetia del Principe d'Oria secondo che dice il S. Humore.

Di qua no ui posso dare nuoua alcuna, se no che il Signor Duc i se ne sta a Liuorno pescando, o io tutta uia lauoro per mettere al torchio questa seconda par te. o ui bacio la mano. Valete. Di Pisa, il 17. di Marzo, del 1552.

A M. Hieronimo Angleria. 3<sup>3</sup>
Io non ho di nuono se non questa Senesata assai

piu pazza, che ribaldi, di Ciorgio Tricerchi, che s'è sognato con graue suo costo di uolere prendere per incato il Castel di Milano, ne di qua si sente, che hauesse intelligenza alcuna con huomini del popolo

94 LIBRO

di S. Ambrogio, masiben con Bergamaschi, a'quali piaceuano qualche sculetti dal Sole. Basta compare, che di qua le botteghe son serrate, dico di nuoue, Et anto piu, che la Endelechiatien molto occupato Et absente questo Principe, E io attendo a fornir la guerra di Fiorenza, laqualspero piacerà al mondo. de in della

anicellen

de la cobo e to

TA SUPRO 3

ining [bon

ens forta

2808 Ale, E

odi Wilapos

MIN DET D

रभा वस्त्रीकेट

utoil resto,

Degrasera

as Marone

wiells con

Mindaelet

4 perabe a

EN, 5 HON

show ha colu

the tollabe

dichefono

O mienofo, e

hel Sig. Fa.

Williams

um fu possib

detto Pros

Mutio, &

poteintiene

39

MINIL.

Il nostro Sig. Giordano fuscartato nelle galere da te a Don Pedro & S. S. amata da ogniuno stimando, che qua non cisia il suo honore, farà uiaggio per buscare nuoua uentura: poi che non ha uoluto accet tare la prouisione di cento scudi il mese, non perche sieno pochi, ma perche ci è qualche altro manco anticos seruitor di lui, che n'ha 130. Et lacausa di Esto è il SIDER ALIS ABYSS V S delle cupe opinioni d'Principi.

Qua si dice, che li Collegati di Germania non hanno agresta, & si fanno giudicij diuersi, fin a dire, che
l'Imperadore pesa di fare un nuouo capitano di guer
ra in Italia. Ne hauendo altro mi uiraccomando: et
raccomandate al Signor Cardinale Morone la mia
gratia de confirmatione Breuis pro faculta
te te standi. Di Pisa, il 24. di Marzo, 1552.

## A M. Hieronimo Angleria.

Fate coto, che questa Academia resterebbe morta di same, se uoi con li uostri Manuschristi dorati non la manteneste uiua il che da gran sama a uoi. Ta meri putatione: poi che questi uostri ragguagli sono pienis simi, Tertissimi. Ma Dio uoglia che nelli uaticini,



non fu possibile. Trousi bene quello del sig. Lorenzo detto Protonotario Colonna, che fu padre del Sig. Mutio, & fu decapitato da Papa Sisto. Ne manco potei ottenere dal Signor Martio, che mi facesse fare gratia

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.1.26

doratino

i. of and

li sono pus

liustica

che



PRIMO. si darà l'ordine di adoprir il Torcolo: perche io sono determinato non ritornar prima al Musco, chio non ueda in essere, & bene incaminata questa seconta parte. Et sarà a gloria de uini, & de morti. Valete et raccomandatemi al gran Notturno, & diteli da mia parte, che a lesso è il tempo di mostrare il uslor suo uogando & sciando in questo torbido mare per silua re la barchetta di Pietro. Di Pisa, l'ultimo di Marzo. I552.

ignor M

in Sunfo

resso di

granfen

omesticos

wola day

la se non

6.1. QW.

Signor Va

Papa Mar umo Quin

me ne fect to chelor

mi doglini

cerimonic

ruitor 100

tre cass.

Lascionia

tture fei , il neg

1.S.R.1

mo goden g. Don Pe

I fine di ou

per tandia

EOMOST2 cció non

i S. Ecch fi data

### A M. Hieronimo Angleria.

Certa cosi è, che, quan lo è festa (et son, spesse) in questa religiosa città nemica de' Lutherani le votteghe stan si chiuse, che non si puo ne uen tere, ne comprare ne barattare. Tuttania trapelano alle nolte p le fesure de balconi qualche chiacchiere. Verbigra tianche Muritio un alla dieta, & che Cefire avillache s'arma, et che'l Re di Francia è rappreso p la uia, di modo che gli hanno fatto delle polere, & che l' arm ua Turchesca è ritardata per falta di bruccia is chi uog 1.M. speriamo però che'l di di San Gionani si apriranno tutti li thefori qua in Firenze, et mangian do le persone ceci freschi, non si potrà fare, che non si chiacchieri.

10 sto assibene con tutti di casa, & albonore di Dio, la stapa è cominciata. Et uoi dite al Sig. Camerlingo alla cortesia del quale son tavosblig uo che non primalo ringratierò della gratia dell'essentione, che quando gli manderò un uolume di quella

bistoria,

98 L I B R O

historia, come farò anche al Sig. Cardinale de Medi ci, per dare loro qualche passatempo. Et perche inté do, che questo ultimo è un poco indisposto, ui piacerà uisitarlo da parte mia, & darmi poi nuoua della history che

Go S. Ecce

A HOLETE TE

de aniare

MEHOLD & S

no smilche

CHE TO THE

palett ac

n Herrico

in En

pin e tel

Profe do

WHA SHA

the Medical

If suggest

MICHIGH

medo can

BLIDEFE

naM.From

kindol or minripol

मियात . वर्षे रिद्युवर के

My, poi

to France

wapefare

Mont

BA FET W

sur conuilescentia.

Il p.qua è stato alquanto intenebrato per la mor te del pouero... le cui uirtù erano molto amate, ec cetto che in mercato nuouo, ou'è stata, & sarà per un pezzo desiderata la uita sua, a causa delli molti debiti lasciati per fare uita allegra, & bisognana certo per uolerne uscire, ch'egli prendesse Dragut con la Capitana Turchesca, se non nolena trouarsi in zaffaranato. Et queste difficultà dicono essere proce dute in gran parte per malignità di madonna la pri miera che fastare gli huomini spesso a cena col naso in forcella delle dita. Valete compare, & raccomandatemi alli communi amici, come fanno a uoi li miei di casa. Et satemi ue dere qualche fauoreuole aiuto di mano del Sig. Maffeo super solutione pensionis Casertan z.Di Fiorenza, il 4. di Giugno.

#### A M. Hieronimo Angleria

All'inuito, che mi fate diuenire a Roma bisognerebbe, ch'io ui mostrassi le mie gambe, & un mostac cio di pecora uecchia, et in soma d'un che si piscia su le scarpe. Il che molto m'incresce, come quello che desiderarei pur di baciare li satissimi piedi di questo benesico, et humanissimo Papa. Et uedo che mi bisogna



100 LIBRO

saprà fare, per reprimere l'eruptioni di quelli Spagnuoli ghiotti di carne uaccina. Ethieri mi uenne auisitare tutta l'Ambascerii della Lupa, che ua in Francia, dellaqual son capi il nostro Monsignor To lomei, Tun Signor de' Borghesi brauo gentilhuomo de l'ordine de' noue. Raccomandatemi alli Padroni et amici. State sano. Di Fiorenza. Il primo d'Ottobre. 1552.

#### A M. Luca Contile. 42

10 x 80,00 1

K. Pares pe

mentia et la

ria che so io

ud quel con

modello fo

perche è co

portet e III.

nisper plu ri

ilatro 190

gradio del I

imo enta e

descato de

Milel not

Metto in S

Mint d.

whiche di

26 alla 20

n profount

RIT MIN TO

a.Baritte pe

ini mi race

Tore.

ווע

Gioue by

Dalio ino

Molto Magnifico M. Contile mio honorado . Voi sapete, che ui ho amato cordialmente, & molti anni sono, che ui conobbi a Roma, & con quella memoria ui ho sempre honorato, & come gentil Cortigiano. & come ornato di quelle scienze, che io gustai in presentia del Conte Paulo Torello. Voi mi direte, A che proposito si fatto proemio, essedoci dapoi go duti in Como, & in Milano, & al tempo del Signor Marchese del Vasto, & del Sig. Don Ferrado Goza ga? Vidirò·Io, come sapete, ho dibisogno di restau ro: perche mi fanno paura questi ultimi anni non tato con la morte, quanto con la debolezza, laqual mi minaccia rimbambimento. et ho in animo (& poi dir lo posso per pruoua) che molto mi gionarebbe il gusto di quei pomi codogni, o persiche confette, che ne sono uenute da Napoli alla Sig. Principessa un diluuio. Ho prounto, che quei celesti unpori dallo stomaco nolado al cernello, neramente me lo fortificano assai piu, che l'unoua fresche, et che'l pol











#### 106 LIBRO

ch 11 1 204

rally with

Line tompo L

TOROL

monthale na

on fao amil

malra pa

in the refu

and di BLOW

no forui ne

morenole 1

10 00 Jap

ment, me

mamente G

late qi lot

esti delle di

क्षितः,

stellanoro.

hergle

W et u st

Kerete o

te fe

to unlore, che niuno regno, o stato hum mo, niunz sapientia a quello puote agguagliarsi. percioche tu con esso potrai acquistare l'amore della piu bella,& della piunga donna, che sia intutto il mondo. Al buon pastore, che non hauendo la cussia intesta, nien te allhora d'Enone si ricordana, piacque molto la proferta di Venere, & in suo fauore fece cader la sententia. Onde ella gli sece piana la uirtu della cuffia, & gli soggiunse, che in Grecia nelle case di Menelao era la piu bella donna del mondo, il cui nome era Helena, alquale se ponere bauese potuto la cussia in capo, ella senza dubbio, abbandonando il marito, sua diuerebbe: che andasea tentare la sua fortuna che esta l'hauerebbe fauorito atutto suo potere in tale impresa. Ne guari di tempo stette, che Paris riconosciuto per reli uolo del Re, con bel naviglio, & nobile compagnia pagò in Grecia, & Jenza molto contrasto ottenne la promessa, & desiderata Helena, & con es sa insieme la ruina dell'infelice Troia sua patria: percioche i Greci, sdegnati della rapina da lui fatta, con grossissima ar mata andarono a dani di Troia, laquale assediarono, & in capo di dieci anni alla fine distrußero, & disfecero in piana terra. Hora, durante l'assedio, essendo già la uirtù de la cussia sparsa per tutto, l'astuto Viisse hebbe mo io di inuolurla, & la maniò alla sua Penelope, laquale del continuo portandola in capo, nenti anni perseuerò in Ber casta, mal grado de gli importuni porci solo il suo Vlisse amando, & solo di lui ricordandosi. In che



# DE L C O N T E L O D O V Ico Canossa.

Marin in dis

under perf.

in Signori

i bjenvere la ibich ella co

4 idegni

moved of Mil

whorlo

will specta

te fe mai

Man 4V

shail an

A.Agofto.i

M. Gabrie

Card.di Pa

CBari, St

Non Sapen

CERTA, GNO

minai doo

Cucini fil

Molta Hole

Meffer Gabr

autendi !

DOMEST TOMOR

lam ono in

A Monsig. Raffael Riario, Cardinal di San Giorgio. 44

Se tanto R euerendissimo padron mio, si potesse credere alle parole di M. Gioua Regina, quanto alla gratitudine di V. Signoria, di gran lunga mi tronarei della mia speranza ingannato: essendomi già persuzso la seruitu mia con quella esser tale, che hora non deueße bisognarmi di dar principio ad acquistarla di nuouo come questi giorni il detto M. Giouanni m'ha uoluto far uedere, dicendomi: Lodouico, se uuoi hauer la gratia del Reuerendissimo san Giorgio, darotti il modo. Io desideroso non d'ac quistarla, ma si d'augumentar la già acquistata, lo pregai, che mi manifestasse il detto modo: & quan do credetti, che qualche gran cosa mi comandasse in seruitio di Vostra Signoria, mi disse: Scriuili spes so.Ilche udendo risposi: So, la seruitu mia col Cardi nale esser di sorte, che troppo maggior dimostratio ne bisognarebbe per augumentarla, che questa de lo scriuer lettere, che è minima. A le quali mie parole esso fattosi gagliardo, replicò, che io era in grandissimo errore; percioche Vostra Signoria Reueren liss. appena, ueden do mie lettere, si icordereb be di me, non che altramente. Cosi uolendo io difender la parte mia, & egli mantener la sua, cascammo in non picciola contesa: benche io per non mettere

109 DOI mettere in dubbio quello, che già per certo hauea predicato, parlaua asai piano: ma Meser Giouan ni, o che si persua lesse hauer ragione, o che uolesse. linaldis dare ad intendere a' circostanti di sapere il core di Vostra Signoria, uoltò le parole in gri li per modo ta le, che io per men male presi per partito di ce lere, mio, sipp & discriuere la presente a quella, supplicandola, co ma, quamo. me fo, ch'ella come buono, & competente giulice nga mi n d'essa si degni diffinire la questione stata fra M. chendom Giouanni, et me: et se non che io stimo V.S. giustissi male ricordarei, che io non le sono manco seruitore, ringgiom che sia l'aunesario mio et questo sia detto senza bur ni il detto le, come, se mui accaderà farne paragone, l'effetto il dimostrerà a Vostra Sig. R. A laquale baciando le tendomi:La mani humilmente mi raccomando. In Roma, Adi 19.d' Agosto.1507. croso non acquistata nodo: 64 A M. Gabrielo Merino, Camerieri gia del Card.di Pauia, che poi fu Arciuescouo di Bari, & a la fine Cardinale. e: Scrium mia col (2 Non sapendo a che m'attribuire tanta uostra ta or dimo bs citurnità, quanta u'è piacciuto usar meco, non essen che que la doui mai dopo il uostro partir di Roma degnato di scriuermi solo un uerso, per non dolermi di uoi alcuhe 10 872 na uolta uolendo ingannar me stesso ho detto: Hora Tignorial Messer Gabriello e tanto occupato ne'seruity del Gicorda Reverendissimo. Legato, che molto si duole di non vlendo io hauer tempo da potermi scriuere. Alcuñaltra nol la fuz, 0 ta mi sono imagiato ndi uederui in tanto fauore col e io par II Chrimetter?



#### R. I M C. France niuno senon quello, che uoi medesimo col prometesimo, tere uostro ui sete imposto. Io ben promisi di risponna, ha dere a tutte le uostre lettere, cosi haurei satto se m'ha o sinaqui ueste scritto. Ma uoi bauete trouato modo di non uo-Hostie lerui straccare non solamente in scriuere, ma ne anco inleggere, suggendo tutte le uie, che possono dar caoi nonni gione a gli amici nostri di scriuerui: auuenza che ho nontito ran'habbiate pur data una a me, mostrando di far si fabilità poca stima del fitto mio, che io non mi son potuto dinale contenere, che con questa non mi doglia di uoi. Così nemelala quanto piu posso di nuono me ne doglio, & pregoni, che per honor, uostro ue ne dogliate ancor uoi. Ma, la de sul sciando le burle da parte, delle qualini sono servito nontena per trouar materia da scriuerui, & da douero parmidoglas lindo, desidero grandemente d'hauer boggimai qual nondin che lettera uostra, per intender particolarmente di officent noftro stato, & di quello del Reuerend. padron no-. Non stro. Ala cui Sig. ui degnarete baciar la manoin mio uome, et dirle, che, non m'occorendo hora modo lumba da serurla in altro, noglio almeno satisfarla in que nettendo sto cioè di non fastidirla con le mie lettere. A San giudical ta croce. a M. Angelo, a M. G. Filippo, et atut ta quella honoratissima brigata, et auoistesto, quanto poso di core mi raccomando. In Roma. Ali 20. d'Agosto. 1509. prometts ider usi o A Monsi.il Vescouo di Liegi. fe perin Horiceunto i caualli a me per V. S. mandati, li medelin quali spero adoperare. se non a correr cerui, almeno a correr Suizzeri, et Dio uoglia che tanto li corria-Riffon 244





plico, che uoglia piu, che non hauoluto sin qui ma du bito, che uorrà meno, hauendo hauuto piu di quello che hauena. Et a la sua buona gratia mi raccomando. Del Garzano. A 20 di Giugno. 1519.

## A M. Gioan Battista della Torre. 48

Nonm'eßedo mai accaduto, M. Gio. Battistamio, di poterni fare piacere alcuno, per molto che io l'hab bia desiderato, non uoglio hora perdere quella occasione, che mi se n'appresenta. Dicoui adunque, che io no solo ui libero de la fede datami di uenire al Gar zano, ma ui prego, che no cinegniate: perche io pe so di partire di qua a giobbia; essendomi quasi forza di cosi fare paleune lettere haunte da Roma.Il che, essendo uoi meco, no potrei, se non con grandissimo mio dispiacere fare, tutto che a uoi fusse commodo il partir presto da me. State sano; & raccomandatemi al Sig. Nauagero, ilquale so no hauete uoluto co dur quà, accioche non ui giudichi di minor giulitio per le impressione. che gli hauete data di me, di quel che u'ha giudicatone gli altri giuditij nostri. Nel Gurano. A 20. di Settembre. 1519.

#### A M. Gio. Battista della Torre. 49

L'hauer io uoluto lungamente pensare, Mag.M. Gio.Battista, qual parte potesse essere in me, con ani mo di lassarla, per eccellente che susse stata; che potesse ritirar uoi, e il Fracastoro da usar meco essettual

Mente

en quella

mastra le

montere :

na caufi,

eta che no eterni. E

eliste dire:

al cernerllo

broche o a

eie wi pafe

LT0 10 000

uitare ber u

word fegue

trofto have

Lord Com

giften of

da moiso ne

To focce dere

whole mai

alire a Rom

mondare

aludina C

lenza farmes funnete un pi

Eleparte

fate, fiate fi

m doglio:

mailifa



I B R O 116

mi sentire che, se esso alcuna uolta pla sua ingenuità non lau la quelle uostre mascarate adulationi, uoi gli rispondete. Questi ignoranti si nogliono trattar cos. & nobruerii per huomini ma per bestie si:come cer to sarebbeno. Je credesseno a queste nostre baie. State sino: & raccomandatemi a M. R amondo, al Fra castoro et a noi stesso. Dal Garzano, A 17.4 Agosto med in a commence of the best being the best being

# Al Cardinal Cornaro

tinon pe

alla de'n

ine mainte

ron with

: 300 da din

IS Rener roabbia 2

messentost.

same par whe note b

TOTAL CON in S. Mzelt

papao a qui is moriful

Cupito al #B. (2. F. 8

ino inclina

Twelielo to

four in one

To tel mi

m spentira

Quonto 1

in the told

the busine

Chimid

micre bo !

li jei lenrie

pache mi

In lo die

# Reuerédiss.Sig.mio.

Io ui perdono tutto il male, che hauete detto di me, per non hauerui io, dopo il mio partire, scritto: essento anche come certo, che il lungo, & continuo uiaggio non mi hauera in parte alcuna escusato appresso V.S.R euerendist. ancora che io mi reputi me ritare qualche escusatione, essendo tre mesi, che io non fo altro, che caualcare, & V.S. sa bene, come io son gagliardo, o atto a fatica alcuna. Ma forse le sa. rd stata piu grata la cagion, che le parerà hauere haunta di dolersi di me, che quante lettere io le hauessi potuto scriuere, massimamente non bauendo bauuto che, saluo chi non fosse entrato a scriuere i passatitri onsi, i quali certo erano ben degno soggetto di lei, ma troppo grande al piu gagliardo cancelliere che mai fosse, non che a me, che sono il piu debile Vescouo che fi truoui. sol imente dirò, che simili a l'etd de'nostri

RIM Sua ingen padri non pensosi siano ueduti, ne si possano uedere utioni, mi a quella de nostri figliuoli: O che sono terminati con o tratta tante manifeste, & affettuose dimostrationi d'amore te licone che piunon si potrebbe dire, ma i particolari capite Strebne. ranno da diuersi in cotesta corte, & tutto sarà noto. mondo 1 a V.S.R euerendis. Alaquale io non seriuo quello, 17.1dg che habbia ad effer di me, perche certo io non lo so, non essendo stato tempo per parlare di cosa alcuna. & ame pare d'hauerne ueduto tantà carestia che molte uolte ho pensito, che mancasse tempo al Re di parlar con se stesso. Ma fra due giorni spero esser 0 90 doue S. Maestà si fermerà, o allhora suisfarò a quãto infino a qui son mancato. et se io potrò hauer de l' effer mio risolutione alcuna, V.S.ne sarà anisata. Quanto al pensar diriposars; dico che V.S.R eue hauete den rendis.sa, se unol credere a le palole mie, quanto io partire, for ni sono inclinato: & se a le parole non crede, sperò 0, 5 00 di farglielo tosto credere da gli effetti. & cosi fossi io a esculato! sicuro in questa tarte de l'animo suo, come io son ben o mi reput sicuro del mio.ma ella si contenterà di dirlo, & ala re mefind fine si pentirà, & forfe con causa, di non l'hauer fat bene, com Maforfele Quinto alla caccia, io non uorrei mostrarmi mara haute ligno, ne inuido del piacer d'altrui, ne meno uorrei reiolehor dire bugiz: per il che del tutto rimetto il distincere, uento ban O la inuidia mia al creder di V.S. Ben dico che gran re ipassa piacere ho, che ella no mi seriuesse, qualifurono quel etto di la li sei leurieri, che seciono la proua al gran ceruo. Viere che 3 perche m'imagino, che fossero tutti de'miei, ma Vescom? non lo dite a M . 1acomo . perche subito egli età de dires-PIL

I B R direbbe, Ma diauolo è, non uene fu pur ueruno. Venendo in Italia. penso non condurre. se non cagnet ti per lepori, & una dozzina di bracchi Spagnuoli per trouarle, hauendo deliberato per qualche tempo di non combattere con giganti: ancora che io habbia dui leurierii piu belli, che io habbia mai hauuti:i quali penso di tener per riputatione, & per difende re i piccolida lupi. G. però non ui disegnate sopra. Sta te sano Signor mio, & fateui beffe de gli Astrologi; & ricordateui, che se non u'ammazzate da uoi stesso, non potete morire cosi presto. & bora, che ne la caccia combattete con uoi stesso, non ui andate cosi spesso. V.S.R eucrendiss. intende ben la causa, perche io lo dico ma non m'accusate a gli altri cacciato ri & c.ln Parigi, Agli otto di Luglio, 1520.

parto di

Madel

Kdi-habbi

Weste 4 100

sa de es

W. G 186

moofi, no pe

W, KIK

त्रहीय में वर्ष

minto da nor

u france al

ante appa

maticio '

mfipendo di Batanza :

mendefie La

n rofi driva halefe: 65 s

Les alle Sign

Unie no po Urbasta beni

alieft, de c

w che io era

wapere.

inte, che o n

מל מכמי סטומון

By Osalia

Weliate crea

unaine !

DI M. ANTONIO MARIA Terpandro, Musico eccellente.

> A M. Latino Iuuenale, Canonico Lateranen.

Se io mi potessi persuadere, M. Latino mio honora do, che sapendo che io sossi qua, non haueste dato pri ma a me, che ad alcun altro, l'auuiso del tanto desia to da ambedue noi Canonicato, c'hauete ottenuto, certo io riputarei questa ingiuria da corruccio. O nou da scherzo, come se uoi cre deste, che ad huomo del mondo sosse più caro il benuostro, chea me: ma, ancora che cosi sossi sono me lo uoglio persuadere, conoscendoui

RIMO doni tanto discreto, che non violareste un'amicitia plar unu Je non can tale, qual è la nostra. Et noglio stare in questo errobi Spage re, che habbiate dato un tanto auniso a M. Pietro Be welchein bo, come a nostro amico si, ma non piu di me: perche, ancor che eglisia de la riputatione, & eccellentia, cheioha che è, & me gli con uenga meritamente cedere in o mai hom eni cosa, no però gli cederò io mai, che esso u'ami piu y per din di me, ne anco tanto, quantunque mettesse tutte le nate form, forze sue in amarui. Etquesto non solamente credo sia gli Afridi creduto da uoi, ma credo, che eso stesso no lo discre ate da uni l da, si come alla riceunta della lettera mostrò, che es port, then sendo in camera con la Signora Duchessa, subito che ul anaget mi uide apparire, al à la noce, & domandommi il la causa, 2 beueraggio, le mi doueux dare una buona muoua: io i altri cacci non sapendo che susse. gli promisi di darla secondo la 1520. importanza: ma subito che io la intesi, gli dissi, che dom indasse da me ciò che volesse, che io non li nega-MARI rei cosa alcuna, & fosse di che sorte et importanza ente. fiuolesse: & poco meno che io non non cominciai auanti alla Signora Ducheßa, et tutto il modo afar le onico pazzie, no potelomi d'allegrezza tener ne la pelle. Mabasta bene, che partito di li io feci tanto, e tanto dissi, che chiaramente doueua apparere ad ognuo mio base no che io era in tanta allegrezza, quanto non poterefte duo" uo capere. Non credo, che sia huomo in questa l tanto (1) corte, che o ui conosca, o sia per conoscerui, al qual e ottens subitonon lo corressi a dire. si che Messer Lutin mio, ecciont m ui prego, se mai mi credeste alcuna cosa, che mi huomo !! uogliate credere questa, che io mai non sentì tan-MLL-INCH ta gioia ne per me, ne per altri, quanto per questo consocra Boffi e done



na a nedere, che si farà di questo ossicio. In ogni luogo son nostro: E un'hora mi par mille anni, che io ni
nenga a nedere. Pregoni, che mi raccomandiate a
M. Fedra, Camillo, Lorenzo, Sebastiano, Capella,
E a tutti gli altri nostri E nostri amici, E Signori:
E io a noi del continuo mi raccomando. Credo, che
M. Pietro niscrinerà: il quale certo ha hannto grandissimo piacere si del ben nostro, come dell'amor,
che gli hanete dimostrato in significarglielo coss
a morenolmente, come hanete satto. State sano, M.
Latin mio dolcissimo, E honoradissimo. D' Vrbino,
A gli 8. di Settembre. 1507.

ortagil

er un pri

fate ripe

ado, 0 8=

o uoftro.

tto uoi, de

t chiefa, o

dere piula

ed uerim

ella pelle,

molti and

no al cielce

o, E goice

Mione, Oi

mi par dili E faltari

the lia, at

un pocom

gratia, dx.

tongalea

mari\_cot

corraa RI

come fin

tuna.

che weng

i buons

questace

venetian

oa Moa

# DEL CONTE BALDASSARre Castiglione.

Al Conte Lodouico Canossa, Vescouo di Tricarico.

Reverendiss. Monsig. mio. Già molti disono, ch'io hebbi una di V.S. alla quale nen ho prima dato rispo sta, per vedere, se la voleva essere mia creditrice di piu che d'una lettera: al fine mi sono risoluto, che Vostra Signoria mi vince: & rispondendo dico, che non mi raccordabene, quando su precise, ch'io gli diedi li cento ducati da mandare a Napoli, maso, che su, quando le Signore Duchesse nostre si partiron da Roma: e ch'io restai dopo le lor Signorie, credo, dieci, o dodici di, per andario stesso a Napoli: e deliberando poi non andare, diedi quelli de-

nari



RIMO.

dissimi di uerdura: tanto che quisi copriumo la uolta: dallaquale ancor pendeano fili di ferro per quelli fori delle rose, che sono in detta uolta: e questi, filì teneuano dui ordini di candelabri da un capo all'altro della sala, che erano tre lici lettere: perche tanti so no li fori:che erano in questo modo.

no col Co

eileuto.

i quale con

o Volinas

giudido

ie Lamon ja

allabore V.S. Com

mastime il

d'un bello a

a chello

niste: pur

ONTALIA

e: del pub

बरीय तामा

PHO FAMI

zo eratui

e 1111111 11

व व १६३ ११४६३

11:500T:1

G inepul

che forms

10 co/1.

VE DON

NIMI

1211.

Hotton

diffin

### DELICIAE POTYLI

Et erano queste lettere tanto grandi, che sopra cia scuna stauano da sette fin in dieci torce: tanto che fa ceuno un lume grandissimo. La scena poi era finta una città bellissima con le strade, palazzi, chiese, torri, strade uere: & ogni cosa di rileuo, ma aiutata an cora da buonissima pittura, e prospettiua bene intesa. Tra le altre cose ci era un tempio a otto facce di mezzo rileuo, tanto ben finito, che con tutte l'ope re del stato d'Vrbino, non saria possibile a credere, che fosse satto in quattro mest: tutto lauorato di stuc co, con historie bellissime: finte le finestre d'alabafro: tutti gli architraui, e le cornici d'oro fino. & az zuro oltramarino: & in certi lochi uetri finti di gio ie, che pareu ino uerissime: sigure intorno tonde sinte di marmo: colonnette lauorate. saria lungo a di re ogni cosa. Questo era quasinel mezzo. Da un de capi era un'arco trionfale, lontano dal muro be una canna, fatto al possibil bene. Tra l'architrano, O il uolto dell'ar co era finto di marmo, ma era pittu ra, la historia delli tre Horatij bellissima. In due cappellette sopra li dui pilastri, che sostengono l'arco, erano

#### LIBRO po! satro erano due figurette tutte tonde, due uittorie contre fei in mano fatte di stucco. In cima dell'arco era una Conica, tanto figura equestre bellissima, tutta tonda, armata, con eliballorno s un bello atto, che feria con una hasta un nudo, che gli epoi quent era a piedi: dall'un canto, & dall'altro del cauallo 10 11 KNO: 1 erano dui, come altaretti fopra quali era a ciascu-Skensid Ia no un uaso di soco abodatissimo: che durò fra che durò k , ballana la Comedia. Io non dico ogni cosa: perche credo V.S. MORO. O l'harà inteso:ne come una delle Comedie sosse compo की मिया दर्म sta da un fanciullo, recitata da fanciulli, che forse sece de effetezo ro uergogna alli prouetti, e certissimo recitorno mira colosamente: e fu pur troppo noua cosa; nedere nec-नता रेग छै । chiettini longhi un palmo seruare quella gravità, quel in & foprach li gesti cosi seueri, parasiti, & ciò che fece mai Menficelle accel nandro. Lasso ancor le musiche bizzarre di questa Coballe Insu media tutte nascoste, & in diversi lochi: ma vengo'al bieto quattre Calandro, di Bernardo nostro: ilquale è piaciuto estre MINO MOTO, mamente. O perche il prologo suo uenne molto tardi icendo con le ne chi l'hauen a recitare si considaua impararlo, ne su stadel palco i recitato un mio, ilquale piacena asai a costoro, del urattouscirno resto poi si mutorno poche cose, ma pur alcune scene, and altra che forse non si poteuano recitare: ma poco, o nienthe fam can te: e lassossi nel sito suo quasi totalmente. Le intromelli, con le messe furono tali. La prima fu una moresca di Iason: unishmo fatti il quale comparse'nella scena da un capo ballando, ar Cc. dietro ot mato all'antica, bello, con laspada, & unatarga petro dapoi bellissima, dall'altro furon uisti in un tratto dui tori n ballando tanto simili al uero, che alcuni pensorno che sosser ue à foco . Q ri : che gittauano foco dalla bocca, & c. A questis. 12 cofa del accostò il buon Iason: & feceli arare, posto loro il gia m gli ha go,

PRIMO. go, & l'aratro, & poisemino i denti del dracoue, Ensequero a poco a poco del palco huomini armati all'antica, tanto bene, quanto credo io che si possa, et unnuina questi ballorno una fiera moresca, per ammazzar Ia loro dela son: e poi quando furno all'entrare, s'ammezzauano ili craaa ad uno ad uno: ma non si uedeano morire. Dietro ad mostada essi se n'entrò Iason: e subito usci col uello d'oro alle rche credit palle, ballando eccellentissimamente, & questo era il Moro. & questa fu la prima intromessa. La edie fossem seconda fu un carro di Venere bellissimo, sopra illls, che fin quile essa sedea con una facella su la mano nuda, il o recitoral carro era tirato da due colombe, che certo pare ano ) a , Heder! uine, & sopra ese caualcauano dui Amorini conle ella granna loro facelle accese in mano, & gli archi, & turcassi refece ms alle spalle . Inanti al carro poi quattro Amorini, re dique & drieto quattro altri pur con le facelle accese al hi: ma wa medesimo modo, ballando una moresca intorno, &: e placham battendo con le facelle accese. Questi giungendo moles moles al fin del palco infocorno una porta, dalla quale in morrida untratto uscirno noue Galanti tutti assocati, & bali 2 coft 375, lorno un'altra bellissima moresca al possibile. La io alcine terza fu un carro di Nettunno tirato da dui mezzi 10000,03 caualli, con le pinne, e squamme da pesci, ma nce. Lens benissimofatti, in cima il Nettunno col tridente rescatil! &c. dietro otto mostri, cioè quattro innanti, & roballan quattro dapoi, tanto ben fatti, ch'io non l'oso a di-J 1011 re, ballando un brando, & il carro tutto pieno tratto dell' di foco. Questi mostri erano la piu bizzaro che for ra cosa del mondo, ma non si puo dire a chi Aque non gli ha uisti, come erano. La quarta Ao loro. fu 301

# 136 LIBRO.

kee. furon

e.mhattere e

i ereattor.

bee e parte

ME PRESTITO 140

danaro ne

congranti fin

de Sio nont

efe cofe, dut

STION HOTTE

grume, steffe

naguafte cole

Who Caritto w

lou, & forse

in Signatus in

setatobnon ca

WIG TOOM!

नकित्र रहेश

Ta, en Cont

of Samuel

AM.

Cofficusto,

Bankere, for

Caro; & pa

कि तिंगात मां दर

maletters a 7

le

fu ua carro di Giunone pur tutto pieno di foco, & esa in cima con una corona in testa, & un scettro in mano: sedendo sopra una nube, e da essa tutto il carro circondato, con infinite bocche di uenti. Il car ro eratirato da duo pauoni tanto belli, & tanto naturali, che io stesso non sapea come fosse possibile; e pur gli haueuo uisti, & fatti fare. Innanti due agui le, & due struzzi: dricto dui uccelli marini, e dui gran papagalli di quelli tanto macchiati di diversi colori: & tutti questi erano tanto ben fatti, Monsignor mio, che certo non credo, che mai piu si sia finto cosa cosi simile al uero: e tutti questi uccelli ballana no ancor loro un brando: con tanta gratia, quanto sia possibile a dire, ne imaginare. Finita poi la Comedia, nacque sul palco all'improviso un Amorino di quelli primi, e nel medesimo habito: ilquale dichiarò con alcune poche stanze la significatione delle intromesse: che era una cosa continuata e separata dalla Comedia: e questa era, che prima fu la battaglia di quelli fratelli terrrigeni: come bor ueggiamo, che le guerre sono in essere, e tra li propinqui, e quelli, che douriano far pace, & in questo si ualse del la fauola di Iason. Dipoi uenne Amore: ilquale del suo santo foco accese prima gli huomini, e laterra, poi il mare, el'aria: per cacciare la guerra, e la di scordia, & unire il mondo di concordia. Questo fu piu presto speranza, & augurio: ma quello delle guerre su pur troppo uero, per nostra disgratia. Le stanze, che disse l'Amorino, non pensauo già man darle, pur le malo. Vostra Signoria ne faccia cio che

RIMO.

le pare, suronsatte moltoin fretta. & da chi hauca da combattere e con pittori, e con maestri di legnami, erecitatori, e musici, e moreschieri. Dette le stanze, esparuto l'Amorino, s'udi una musica nasco The sadi quittro viole, e por quittro voci con le viole; che cantorno una stanza con un bello aere di musica, quisi una oratione ad Amore. Et cosi su finita la se sta con grandissima satisfattione, é piacere di chi la ui de . S'io non bauessi vanto laudato il progresso di questa cosa, direi pur quella parte, chiò ce ne bo: ma non uorrei, che V. Signoria mi estimaße adu lator di me. stesso saria troppo buono poter attendere a queste cose, elastar li fastidy. Dio ce lo conceda.

, o unh

a esta m

Henti, 1

Te postili

Marin of .

marin.

Matt di

ta fatti, la

u pin fi fin

wccelling.

pratia, qu liota pail

oun A

to: ilque!

infreations!

utae (m

ina fula

e bor wes

profiler

estoline e: ilquae

it e late ueria,!.

iia. Qu

quello:

z disgra

Guo gla

cciacin

Io ho scritto molto piu lunga lettera, che non mi pensaua, & forse che non ho fatto da un'anno in quà. Vostra Signoria non pensi già per questo, che iosia diventato buon cancelliero, che certo sono stracchis simo: & appena posso dire, che Mudonni Murgaritanostra, essendosi concluso parentato tra sur Signoria, e un Conte da Correggio nobile, gionane, bel lo, ricco, &c.

## AM. Latino Iuucnale.

Cosistanco, come io sono, che sono stanchissimo discriuere, scriuoni, M. ffer Latino mo bonoranto, & caro; & per la stanchezza ui serino brene. ma per scriuerui cosa, che ui piaccia, mandoni qui inclusa una lettera a Tadeo mufico d'uno che gli addinanda denari.

12g LIBRO

denari. Se esso con la Signora Giulia a questi di uha fatto qualche dispiacere, pagatenelo a questo modo. Dategli la lettera, & ditegli da mia parte, che io il prego, che uoglia satisfare a questo suo debito, & fategliene quanta instantia potete che sorse questo le uarà un par di mani glie alla Signoria, & allui un po co della sua gratia. Et io a V. Signoria mi raccomando, pregandola che mi raccomandi al Signor M. Angelo, & M. Bartolomeo, & mi diarisposta di Tadeo. In Mantoa. Alli 4. di Decemb. 1519.

dipropr

Gowerta: a

manado, a

Misole, qui

Wiscontenta

Muce, Sent a 4 Ambello sta

zèil padro

sipol in Ron

me noice al n

र जि अर्थित

TO Mens

libel qua ho

CASTA PARTA

श्रः छ तंत्र्य प्रीक्षा, छ वि

131.d 018

AM.

Secto mio h

ede'Signori p

into all alors

note a moi occ

Witendoff (

wing of our

11 mi fond in 1

Meshegaie

DI M. GIO. BATTISTA Sanga, Secretario del Cardinal Santa Maria in Portico, & poi del Datario, & appresso di Papa Clemente.

A M. Latino Iuuenale, a Fiorenza 54

Gran piacere in ogni sua parte m'ha dato la lette ra di Vostra Signoria, ma grandissimo in quella, doue ella ringratia Iddio, che io non fossi una cutta, per che mai non sarei uscito del nido. Credo uoglia dire, che farà per modo, ch'io n'esca, & che m'insegnerà a uola re. Ilche se fosse, & io potessi una uolta uscir di coua, mi sforzarei d'imparare a parlare, & di mostrare, che non solamente i papagalli, i corui, & le piche, ma le cutte ancora possono cantare. Pre-go V. S. che m'ainti, ad hauere una bella gabbia, non per prigione, ma per hauer quando che sia qualche cosa

RIM O. cosa di proprio, & done io possa suggire i colpi del la pouertà: che io le prometto d'imparare a canta re in modo, che le piacerà. Si dice, che tanto seal dail sole, quanto uede, ella ben m'intende. Peròsia contenta operare, che, non potendo io ueder la luce, senta almeno il caldo. Non niego, che non sia un bello stare a Roma: ma Roma a me pare, done è il padrone. Noi neramente siamo a Fiesole: voi in Roma. Speriamo però di ue derui tosto. Fratanto Vostra Signoria miraccomandi infinite nolte al mio bonor antissimo Messer Camillo, al socio Messer Armanno, a Messer Gomiello, il gen tilissimo Mentebuona, a Messer Caualletto, er a tut ti . Io di qua ho fatto le raccomandationi di Vostra Signoria particolarmente a ciascuno de nominati dalei : & ciascuno gliele rende come si dice, con lar gansura, & sopra gli altri Aranda Mignifico. Da Rom1. A gli 8. di M 1720.1516.

ruesti di

questom

barte, a

no debia

for fe que

o alla

Wil Tacon

gnordi.

9.

TISI

inal Su

poi del

Pa-

mz2 5.

i datola l i quella, l

cutta po

glis din

gneril

lir di co

di not

OTHI, E

tail. ?

2.16612,

Singu.

# A M. G10. Battista Mentebuona. a Roma. 55

Socio mio honor stissimo. Come auniene nelle ca se de Signori tra seruitori infingardi che l'uno guar dando all'ultro niuno sa quelche deue; così nello seri uere a uoi occorre a Messer Fabio, e ame cherimettendosi ciuscuno allo seriuer dell'altro no sete au uisato d'ogni cosa, come uorreste. Ne prima che ho ra mi sono aunisto dell'errore; quando dan somi esfole allegate, m'ha detto di rimettersi a me. Che se prima

130 LIBRO

prima ci hauessi pensato, harei supplito per lui, o per me, hauendo si poco che fare, che la maggior fati ca che io habbia è passare il tempo, benche in uerità questo stare i mesi interi senza ueder carta, fa, che, uolendo poil scriuere, la penna mi pesa piu, che se sos se un palo di ferro: ma, quando scriuo a uoi, la sento tanto allegerire, che pur, che hauessi subietto, non mi pesaria empire da ogni banda diece sogli.

# Qui manca un lungo capitolo.

Qui siamo tntti male alloggiati, con tutto che la corte non sia piu di cento caualli. Per sorza, & per comă lamenti di Signori bisogna, che siamo alloggiati & tal è, che pagatre ducati d'un letto solo, che le masseritie di tre case non li ungliono. M. Fabio ha in questo miglior sorte, che alloggia in casa d'una buona donna, che ha una figliuola bellissima giouene, con laquale. se egli sosse uni o uoi done è egli, son certo fareste le susatorte, che nel uiso suo ella ne da speranza.

Perche fa caldo. E nella terra sono pochi spassi; me ne sto quasi tutto il di in casa, E ho si poca pratica della corte, che non ho pur ancora ueduto il Papa. Pe rò l'essa me ne rimetto allo scriuer di M. Fabio, che

meglio ue la saprà descriuer di me.

Due mesi fa douete esser guarito della mano. Però non me ne dorrò con uoi. Credo che questo male non sarà stato piu, che fosse quello del piede, che ui moue ste quel dì, che uolesse Dio s'hauessero non mosso, ma

rotto

ad collo ta

medimo qua

cheno crede

reodinita

mamica S.Fi

basa men

melelino ho

medo . Po Pregoni

atalresso.

ix el tieto fa

relio de las

Paralifo, m

Miregli, chel

Einswigoz

po io bases

Alignatia di ne

wami di cas

dipuzzadel I

sappia tutto a

ulabellezzasi

sperche, non

(amale, et ha

at diguous i



dia: T pensando, che io possa, hor che la sua bellezza ua mancando, aiutarlo, s'humily, T mi uoglia bene.

an fon date

Monfignor

hiselfere en

refer che non

imaggeftane

insuene ber

70,74 , per No

rolomozia, Se

me quanti de f

ud Spagnasch

pine. Voi hanci

whe coreste o

Le pò no n

Milminese

rlutete che ni

Voi Tapete, ch

ini,ma dieno

ino quendo por

igare alcun i fe

2/11/2/91/21

ifenan con dig

La lettera me

nd wimo with

WE DISTABLETTE

M. Irrigo Dori

lo cro per

pasho man lat

ni il canallare

timallo . P

Per non empir l'altra faccia, non farò piu lungalettera. Messer Achille, & io ui ciraccomandia mo bestialissimamente. Ma che so io? Bisogna pur si nir qui. Mi ui raccomando. Da Tortosa. A 27. di Giugno. 1522.

A M. Gio. Battista Mentebuona. 56 Ancorche lo scriuer soglia essermi piu amaro che l'assentio; la dolce ¿za che io sento della diligentia uostra fa, che uorrei ogni settimana due uolte hauerui arispondere. Le uostre mi sariano per se assai grate, senza che l'esser sempre dateci qui le ulti me, & per questo prima desulerate, me le fa uie piu grate. Questa mattina tutti li Venetiani baueano lettere, & poi su l'hora del desinare son comparse le nostre de 25. che siano le molto ben ne nute. Ma perche questo corriere non aspetta alla notte, come è usinza; anzi per uenire in diligentia, parte di qui ad un poco; ui rispo lerò breueme te. & lascierò quello, che, hauendoui detto per l'al tre mie, supersluo è, che io ui replichi, cioè che Monfignor creda della sufficientia uostra tanto, che, restantore io contento, potete rimanerne ancor uoi. Ne ui dirò, che molti tutto il di mi dicono, quanto pacciono a cotesti Signori le inquecherate parole unstre ; come col dir furate gli animi . Et, se uoi foste il padre Latino; non pretermetterei le lo di, che



# 134 L I B R O stendermi piu. & Dio uoglia, che anche cosi io sia a tempo. Da Roma. Alli 29. d'Agosto, 1524.

# A M. Gio. Battista Mentebuona. 57

Signor Nuntio, che horamai mi pareria di farui ingiuria, chiamandoui socio, poi che uedo il Signor M. Pietro Bembo, & tutta l'Illustrissima Signoria darui questo titolo: il quale da mille canti m'è ridetto, che col dir uostro. Con l'alto intonar nel Senato, ui meritate si bene, come gia il padre Latino, che mille buon prò ue ne faccia. La tiempo, ed a ciento anni.

Non hauendo per parte di Monsignor da dirui co sa alcuna di piu di quello, che per l'altra ui scrissi, scri uerò delle cose nostre particolari, & prima risponden doui alla parte, che piu aspettate, Portai la nostra, & lessila alla Signora. &, benche ui trouassilla rega, contutto che prima hauessi mandato a dir, che u'anderei; pur esso non udi cosa alcuna, che se ne staua alla finestra della stanza terrena, & noi a seder so pra illettuccio, che u'è. Socio ui dirò il uero, all'amor, che mi è persuaso, & credo certo, chela Signoraui porti, aspettauo ueder lagrime, & che il uento de'sospiri mi leu ise la carta di mano, maledicendo hora la disgratia, che ne le hauesse allontanato, ar len lo di gelosia. E pensando alli perico. 'li che le delitie di Venetia potri ino portare all'amor uostro. Mi in fine io trouzi l'effetto rispondere al no me, che ha. & conobbi, come è ella, cosi essere l'amor che ui porta, diuino. Mi disse hauce caro, che

1101

in ficefter

tole, come u

afreoberison

मार्था मिराट

k mal wolena

siaft alei, p

sale, & che

intere, li perch

wibellat

longo disobesti

Me obesito an

and date co

Magogna per

nio duo il uzi

Non nede m

Es busin pro s

שו של טמל וא

Allafe, Soci

grarefta di noi

nic potete

the formamen

qual che aloro

tre hannte di

reiche l'alors

lo Gionio, che s

Mon queste whenolutofs

PRIM noi ui faceste bonore, & centomilia cose belle, ch'io re colina ne sapreiridire, & ardirei troppo a presumer di ri-1524. ferirle, come ella le dise accommodatamente. Ma a chi dico io queste laudi? Alla fine mi rispose, che na. 1 ui farebberisposta, & me la manderia, tutto che non l'habbia ancora haunta. Voleua riportarmi la let treria di tera per istracciarla poi secondo l'ordine uostro bendoil Sign che mal uolentieri . Ma la Signora nolle, che io la Signora! lasciash a lei, promettendomi tenerla nel secreto del tim'e nie la casa, & che nessun la nederia. Mi lasciai perrnel Sens suadere, si perche mi pareua fare un sicrilegio a strac rino, des ciar si bella, & amorosa lettera, si perche non harei a ciemo # saputo disobedire alla Signora alla quale so, che hanor da lin reste obedito ancor uoi. Vi stetti poi un pezzo, ragioraui for nando d'altre cose: & l'humanità sua faceua animo al rimarila la uergogna per non dire alla rusticità mia. Basta, urtai la Mi che io dirò il uerso: ei trough Non uede un simil par d'amanti il Sole. dato ada Et buon prò ui faccia piu di questo, che di quanti una, che honori puo darui tutta la Nuntietà uostra. 1, 5 1111 Alla fe, Socio ch'io dico da buon senno, che Monsi diroilum gnor resta di uoi tanto satisfatto, che io ne son conten certo, to: & potete ancor uoi contentaruene. Et, quello grime. 3 che sommamente mi piace, è, che'l Vale io, & timino. qualche altro gentilhuomo ha fatta relation per lethaveffer tere hauute di costà della sufficientia uostra, et uorto allies rei, che l'altra sera haueste potuto udir Maestro Pao rareall: lo Gionio, che, ragionadosi di noi, disse atanola a Mon bonderes signor queste parole: Credo se Vostra Signoria ha-. coff uesse uoluto fare un'huomo per incanto, non l'hareste MC7 (21) potuto



Senon che io muora o d'amore, o di fame, esser uerissi mo quanto dice. Così non fosse.

M. Achille, il Berni, & tutta la casa, ni si racco manda. Sopra tutti M. Gabriello uostro socio, che ogni di mi domanda di uoi. Anche il Cesano è tutto uostro. Così quel diserto di M. Bino, che m'ha questa mattina con le sue piaceuolezze tolto un pezzo di tempo da scriuerui. Di nuouo mi ui raccomado. Da Roma. Alli 2. di Settembre. 1524.

io. But

icer, che.

tolgano:

wamo for

elle nuone,

, che fam

ressomin

ffinche oa

te cione,

a. Verana

mi spediscaji

ly, cheens

o che cam

ושפ מערונונו

e ne bene

come (e)

dico, che 1

epießelea

70 trala

pin strette

Nepani

ise una no ame, ches

1771.1 11101

danigir

(E1101)

## A M. Gio. Battista Mentebuona. 58

Hor, ch'io ho scritto quanto so circa alle cose di Venetia, che è finalmente come nulla, uorrei dirui delle nuoue, & certoui contenterei, se potessi andare a starmi due hore del giorno in Banchi, etraccoglier ciò che si dice, poi che uedo che nuoue sono quel le, che ricercate: che io per me pensaua bastasse a scri uerui, quel che è uero, & quel che si dice in palazzo. & per risponder alle uostre, ui dico, che non hier l'altro, che summo alli sette, Mons. l'Arciue scouo di Capoua, partì a fare un'altra uolta il suo uiaggio per la pace. la qual certo senon si conduce questa uolta; trat ta l'habbiamo. N. Signore la desidera; et S. Signoria si mette, come uedete, uolentieri ad ogni fatica per condurla. Piaccia a Dio aiutarla con la sua santa mano.

Non pensauo, che la tornata di N. Signore in pa lazzo fosse di tanto momento, che io ue l'hauessi a scri ucre; ma, poi che ne sete si curioso, sappiate, che S. San-



PRIM C. beneit da, che, per hauer da comprar del uino, non lascia che un giulio si attacchi adosso al compare.M. Achil hi potesse le, e'l Berni ui si raccomandano sconciamente: main BOUC, THE tendete tra quelli di casa anche la bestiaccia del com etes perm par Marco. eluisodi Il nuouo Vescouo di Chieti è tutto uostro & ui i piu sciare uuol tanto bene, che mi fa entrare in gelosia, che ui resocia: scorderete de gli amici uecchi. Mahora mai nonso prà farò che scriuer piu. Et auoi quanto posso miraccomanitu pamai do. Da Roma. Alli 14. di Settembre, 1524. he fiftainm A M.Gio.Battista Mentebuona. perchels DEL MAIS! Ah socio di pocafede, hor io, se nol sapessi, se no ra: alm

Ah socio di poca fede, hor io, se nol sapessi, se no fosse ben uer, perche'l direi? che Monsignor resta della diligentia uostratanto satisfatto, quanto io desideraua: & u'assicuro, che nella opinion di S. Signoria mi pur di ueder fondata di uoi quella opinione, che in dispetto di chi sapete ho desiderato di uederui. Seguitate pure, che da uero socio, non ui dico senon quanto è. oltre alle o pere uostre, anche d'altronde uien scritto di uni mille beni. & quel M. Hieronimo Ridolfo ha scritto MIR ABILIA in laude uostra.

pagmudi.

brett cour

ine, che el

re isience

ratia de

redrefte a

icili, tur.

Di mod

certo .

Rego W

yello L

trae di

idro Ro.

Soben, che non si ua la mattina a uisitar le donne, chi non è familiare domestico: pur, perche non
posso cosi il dopo desinar partirmi di casa, andai
la mattina, ma passate le campanelle d'unpezzo,
a portar la lettera alla Spiga. Era ancora in letto. Con tutto cio sicendole il famiglio l'ambascia-

ta,





# A M. Gio. Battista Mentebuona. 60

indigrati inhora è

milsto dell

ingu: pera

the in fasti

p copia.T

coental.

in non tico

miach'io

To. Pero

1. Settembra

AM. Gi

goppo zus

la Assa bors

upur partar

Store non

mus.Sign

rusonella (a

TOLL PROJECT

the fete con

Recosi poco a

lenza sencir

Limino . Fi

rong rolist

ald S.M.Is

"ate in Ver

Mando.

E Mille anni che non ci son uostre lettere; benche non ne essendo di costà uenute ad alcuno, non ue ne do colpa. E ho a punto da far mille lettere. Ne prima che hora ho saputo, che si spacci: sendo tutto hog gi stato in Roma. Ne per conto di Monsignore ho da dirui cosa alcuna. Si che, per tornare a proposito, que ste scuse dicono, ch'io ne posso, ne saprei di che esser lungo in scriuerui. Pur, non uolendo dare a uoi catti-uo essempio, che alcun corriere uenga senza lettere de l'uno a l'altro qui fo questi pochi uersi, per accompagnare alcune lettere, che ui mandano quei di casa.

La prouision fattaui della parocchiale ui si mandò l'altro di, & buon pro ui faccia del cacio, che hauete su i macheroni: non hauendo a far spesa ne d'annata, ne d'altre bolle.

Vostra madre sta alquanto meglio l'altro di mi scrisse una polizza, dicendo hauer commissione da uoi di sar capo a me, quando le bisogni cosa alcuna. Domandaua sei ducati, li quali portai, & confortaila a non lasciarsi mancare: che m'accennasse, & facesse con o, ch'io sussi stetti un pezzo con essa, ra scionando dello bene, che be uo Monsignore nuostro, della satisfattion che ha della diligentia uostra, della speranza, che ella puo hauere, & mille altre cose che mi parue le acconciassero lo stomaco, nel quale tutto il suo male. Et in somma resta del guadagno che sate

RIMO. fate della gratia del Datario, molto consolata.

10na, Hor hora estato qui M. Antonio Carega, & hol li dimadato della Spiga.mi dice che ella è piu nostra, etter; h che mai; & che hora, che sete assente, og ni de ui cono no se piu: perche, quando eranate qui, le ueninate al tere. Na le uolte in fastidio, come i buon bocconi a chi ne ha endo te troppa copia. Tornerete adunque desiderato, & piu and in present the afficient with onlignon caro, che mai.

S'io non dico bora da buon senno seno ch'io moia, reid focio mio: ch'io botanto che fare, che non posso esser mea my piu lungo. Però mi ui raccomando. Da Roma. Alli 4 semile 28. di Settembre, 1524.

# AM. Gio. Batt. Mentebuona. 61

ide wife - Il troppo zucchero guasta bene spesso la uiu anda. io, dela cosi è stata hora la troppa diligentia uostra, che, uondons lendo pur partire a dispetto del male, hauete fatto a Monsignore non poco dispiacere. o pur ui scrissi per parte di S. Signoria che non partiste senon ben confermatonella sanità, benche dubito la lettera mia no u'habbia trouato.Ma sia con Dio.N on credo già, che uoi, che sete con gli altri l'amoreuolezza del mondo. siate cosi poco amoreuole di uoi stesso, che foste partito senza sentirui bene, ancora che tutti gli amici ue ne dannino. Fin che non ho lettere uostre che ni ne daben gagliardo, starò mezzo in colera con uoi ben che dal S.M. Iacomo Cocco inten lo, che a i 1 6. noi erauate in Verona sano, saluo, & uisitatissimo da tut 

ni cosa ala

, o cont

30 con \$

MOTE TON

1 nostra

ille alt:

60, nel

Tenfo,

144 L I B R O

Penso, non habbiate scritto cosi subito, dopo l'arriuar uostro, aspettando di poter empir le lettere di mille cose, che certo è necessario, a tato che u'ho scrit to, che uediate & c. Ne posso dir altro, sin che non

uengano lettere uostre.

In Roma questo sol ci è di nuouo, che ognuno che o ha, o aspetta di hauer benesici è senza barba, et in habito da prete. De' nostri di casa su M. Achille il primo a riformarsi. Io sono stato l'ultimo: et pur mi ui sono addotto, benche mil uvlentieri è bisognato sar così per obedire. Però u'annuncio, che lasciate ancor uvi la uostra barba suor di Roma: O non burlo alla se. Pensate, che anche quella di Domenico nostro d'Ancona ansò per terra; et quella così braus di Gio. Battista d'Asti; O sinalmente in Palazzo no ce n'èrima so pelo. Questi risor matione e'è satta secondo la bolla del Concilio Lateranense, O diccumo si publicheria, pur non è ancor satto. Mi basta, che senza altra publication di bolla ognuno obedisce:

Pi dorrete bene & uoi, & la Spiga di me, che hauen lo promesso furle il cancelliere, ancora non ui sia maistato. Ma crediatemi socio, che io non ci ho tempo, saluo un poco la Domenica, che per luebore Monsignore sta in congregatione con questi Signori Prelati delle risormationi. Domenica passata dan dai Ma sendo tutte l'altre uolte, che ui son ito entra tosubito in casa, sosseui chi uolesse; l'altro di non sui ammesso, per hauere in compagnia meco quello sgratiato di M. Bino, che incontrandolo a sorte, nui si attaccò alle spalle, & uolle uenire a mio dispetto, mo

Ar and o

Ha d'io

ale 180 ft 26

istimali, qu

perendei li

win meco Li

dodowi,

You in hab

d'infon dos

della Sign

Decent

mivere.fi

met de cajo

E, C do

and pregat

MR2 510 0

Mano, o che

en entofide

m de le folk

the lacquadi

en sufare a

nacheragio

a la diletter

White a tol

E, NON HOLEIN

e bifignera

ministe da

Montiduale

letwid del

Mag 40:





# AM. Gio.Batt.Mentebuona. 62

de Andell

to for ch

minighte du

g Garla ta maloner ana

mefieri.

a aque fi ta A de anche

LOCAL DISTRICT

A Cesso 1 I

M71: 20024

estai Belm

into falua

Whall :

a fiere .

iono fie mi

ans eneri al Las Jappias

destaro d

Tettano In

ander di ca

nde la dilet

Tailino,

no fir, qua

wiricord:

miquelte

andoil Car

per prom

che

H wendoui per l'altra lettera scritto dissufamente di tutte l'altre cose, che m'occorreumo da commet terui da parte di Monsignore: entrerò hora ne giardi ni, de quali già u'ho detto quanto S. Signoria si dilet ti. Però date ordine di rassettarli tutti, come se ben tosto ella hauesse a uenire a starui. Su'l monte inten de, che n'era uno bellissimo, che fu distrutto per la guerra. Fate, che si rinuoui. Che si piantino arbori d'ognisorte senza numero: & facciansi mille cose di letteuoli. R icordateni delle speloche d'hedera di Fra M tri ino a san Siluestro di Montecauallo. Piantate de' mirti: U, se per lo freddo non u crescono, mette te in luogo d'essi de bossi. Ve dete, che si raccogliano di tutti li belli frutti del paese; & che se ne facciano infiniti insiti. Che se u'è qualche arboro di bella ombra, s'habbia piurispetto a tagliarne ogni piccolramo, che non harebbe il nostro Domenico della Canal lina alla sua barba. Fate, che habbiamo delle rose, & d'ogni altra sorte d'odoriferi. & uaghi fiori. Da te ordine a gli horti, & imaginateui tutto cio, cheè possibile per sar li lochi piaceuoli, & gratiosi. Hane te neduto i giardini di Napoli. Operate, che, per quanto l'aria comporta, i nostri riescano ancor piu belli . Dico non solamente il giardino del palazzo, & quello, che dissi su'l monte, ma quanti altri ne sono del Vescounto, Et quando trouaste uno, o ancor due huomi ni intendenti di tal arte: potrebbesi ordinare loro qual



E48 LIBRO

adunque de disegni, che allhora faceuamo, ui nasce ranno mille bei pensieri. Non aspettate da me nuoue del Campo: perche non m au inza tempo d'andar le cercando. Et, quando ben le sapessi: per non rompere il sile utio impostoci da frati, doue siamo allog giati; non le servuerei mai. Et però mi vi raccomando. Dal Campo Christianissimo sopra Pavia. A 15. di Novembre. 1524.

A M.Gio.Battista Mentebuona. 63

Sociomio, la rocca, doue sete, da il diffetto, che uoi scriuete, di scriuere asai: mi ne da ancor un'altro, che forse non sapete, che le lettere, chene uengono non son lette, come aueniua a quello Fiscale: O se non ui ristringete, auerrà ancora alle uostre. come Diauo'o? non hauemo noi che fare assai, senza intender la morte de Filippacci de Ferrucci il passi ggio, i sospiri, & le calze alla dinisa di cotesti uillini, i rechebri uostri, & gli amori alla Napoletana. Guardate mò, come è ben spesa la fatica che son già tre di, che uanno su per la tauola una dorzina di lettere uostre, o non si trous a gran pena chi le leg ga, non che chi lor riffonda. T per per ritrouar le co se disustantia, bisogna fare un repertorio, come nel Breuiario, & lisommary si che le risposte nostre u'in segnaranno ad esser breue.

Io m'ero partito di casa la mattina. E non ui tor nai fino alla sera, quando su portata a casa mia la uo stra polizzina. Che uolesse Dio dice Ser Cecco, che breus sossero anche le lettere. Però se haueuate biso-

gno

1 100 lu

A detto a

in die bo

MINI DAY

in I belli.

ni wofer tal

wilche tott

Anis the ti

cimitrale

im Acto for

eligM.late

a coe no

mr, o luog

no per me

i kmidja

amfro.lu

Witerra.

Decimo Ser

THE TOWN , N

181 DC4, C

the dames

THE LOWER WO

e quelli not

cente a Bai:

Aleha aleg

tint come

Court Lorg

ingete lo

La fai



iteds a

िक्टम्

Silifa:

1 4112 11

censon.

W. H.Z.C.

11

Ho detto à mille persone, che u'aspettiamo qui tempola fratre di. E hora ucdendo che mandate per robbe a Romi, mi par nedere nogliate accasarni costi: & io me samo ne sarò di belli auanzi, che, oltre al perder la compal'ulram gnia uostra, tutte le lettere, che uengono, son date Pania, a me. Ilche tuttauis importaria poco, senon ci fosse al trafitica che di man laruele: mail mile è, che in as sentia uostra le drizzano a me. Scriuete a tutti, ch'io 10012. non le leggerò, che non leggerò pur le mic. B. staben di le che sinostato forte a far con una, che feci sottoscriue mmu real Sig.M. Iacomo, la scusa uostra col Sig. Cesare Fi elman lettino, che ui scriueut. Però o uenite, o fate qui un' aulitore, o luogotenente uostro, che pigli questa briga, io per me non l'accetto. l'accette ei ben uolentiere se mi lasciaste, qua lo partirete di costà luogo defen tenete uostro. Io ui conosco bene, pensate d'intirannir ui della terra, ma Ser Angelo, & Ser Pierpolo non nogliono. Ser Cecco martorello, che ha tutt'hoggi rialla N tirato il remo, ui si raccomanda; ancor che si dolga di uoi:et dica, che il Fiscale haucua piu discretione: perche almanco non daua fatica di rispondere alle sue:tenë lo:qui uno agente, che suppliut. Socio senza burle quelli uolumi di lettere spauëtano chi ha altr faccende assai: & bisogna considerar le occupation di chi le ha a leggere. Se uoi foste in una negotiation lontana, come in Spagna, o in Francia, suria be-, ne scriuer larghissimamente:ma, stando doue sete, ristringete lo seriuere in poche parole sustantiose. La fatica del risponderui piglia il Signor lacomo



1 acomo proprio. Et però non pensate di caricarlane al martorello ne a me. Et mi ui raccoman lo con M. Gio. Antonio Milesio, che è qui. Da Viterbo. Alli 29. di Giugno. 1528.

Onon mirispondete, onon aspettate poi uoi rispo sta.commandatemi, che serua in ogni altra cosa, che in scriucre. O, se bisogna, che io faccia per uoi nien te scriuetelo ad altri, che me lo dirà. O il medesimo ui risponderà.

A M. Gio. Battista Mentebuona. 64

Vi prometto che come mi uiene intaglio son per dire a Inuio, che mi par neder, che n'incontri, come a Calandrino: cioè, che si come esso si dette ad inten dere d'esser pregno cosi ui diate uoi ad intendere d' essere ammalato. Et state di buona uoglia, che oride do, o per altro nerso, sarò tanto, che ne sarete leus to.Miestro Lattantio nonsa come habbi a far tinger que ueli, se uoi non li rimaniate quello, che giàli mostraste, che serua per mostra. Voi dite anche, che comperili ueli senza dir quali. Io ne lascerò l'impae cio a lui: & se non affronta nostro danno. Io megli ho fotti uenire in casi, & ue lere all'amico di Monel lo. o non li lauda per il pzzo. Il Tilesino dice non ha uer ne cauallo ne cost alcuna da metter si i ordine p uenire.con la nolontà n'è nenuto già. Basta be questa faccia inrispesta delle due nostre assettatuzze. & bre ui come bisogna che sieno a no spauetar le persone. Et mi ni raccomando, cost M. Gio. Antonio Milesio qui presente. Da Viterbo. Alli 22. di Giug. 1528.

AM.

IM.G

1/12 9B

who de de

N. Signat

anto will

andole d

Statte le co

in ila

have, or co

L'idinas

ass fatto di

icia, che

mi; dicent

ECONE NO

in ... Es

Wellste !

anif ma

FALL, MI

ing intent

. whe parol

alabra.Che

el Tebbe (18

Wigners 1/s

a juga do

esperente

I.Tilefra

gentio le

A M.Gio.Battista Mentebuona. 65

Oltra a quello, che a bocca ui dirà il Tilesino, poco ho che dirui, senon che è uenuto questa mattina da N. Signore il Signor Prospero, & S. Santità ha commesso ui si scriua, che siate con coteste Signore, ricercandole, che mandino un'huomostoro bene instrut to di tutte le controuersie, che hanno con esso Signor Prospero: ilquale huomo bisogna, che in ogni modosia qui pertutto domane; perche si possa uedere,

discutere, & comporre tra loro.

di carica

manto

Vicerio.

ite poi uni

laltra de

icla per ic

J il men

10n2. 6

nteglu ji

N'Incomma

li dette ut

al intens

oglia dei

ene such

bbia for

rello, che

idite and

lasterola

mino. In

mico AT

ino lice

er films

B. f. 1 ben

acuzze E

tar lese

itomo M

Giug.19

All

N. Signore s'è corrucciato, intendendo, che uoi ha ueuate fatto dire alla Signora Isabella per parte di S. Santità, che la se ne douesse uenire ad habitare in Rocca; dicendo, donde uoi haueuate tal commessio ne. Et come ui pareua honesto se pararla dalla Signora.... Et però m'ha commesso ue ne scriua, che no procediate in passar d'un pelo le commissioni, che di quani si mandano. Beatitudine unol bene, che si persuada, ma non che sissorzi la Signora Isabella. Hor noi intendete ": ne accade, che in questo io ui di ca molte parole. Ho ben escusata la cosa che uoi non doueuate hauer inuitato a uenire in Rocca l'una sen za l'altra. Che, se cosi fosse stato, S. Beatitudine non se ne sarebbe curata: ma d'inuitar, che ui uenghi sola la Signora Isabella, l'è parso mal fatto. Sollecitace, che fia qui domane a sera l'huomo bene instructo del le differentie col Signor Prospero.

Il Tilesino ui porta li ueli . Io non me ne sono im pacciato, se non in dar li danari, & far, che Mirāda

K 4 stesse

152 LIBRO

flesse del continuo alle coste a Miestro Lattantio, perche uoi soste bene, & presto servito: ma, hor che ho ueduto li veli, ne l'uno, ne l'altro mi par che ui sia. ne villi mai peggior cosa. Doletevi, non di me, ne di Miranda, masolo di Maestro Lattan tio. Persopravinzo anche non ritrovano l'altro: & tutta la colpa è delle monache. Et però mi ridico, che ne anche di Miestro Latantio havete a dolervi: perche cso viha usato la diligentia, che ha possuto.

1 6 11 721

अभीत 1200

photens di

me mete

istila a cal

dimo, ferso

1d72, dom

th, Et, co.

"io credo,

e of bracti

लाः वी त्वा

sinu Mirai gubarete mobe debb

whimi d

neveledice

SAL SACOT IN

Ciro. Socie

R: mofrare

ad fernir

क्षा परा हिं, ते

sune . L

witz quelle

miliquale !

te linfern

150, hi pe

Trà costi b

माज मंतिक कि

M.Gio. Antonio Milesio, & tutti ui ringratiamo del pesce che è boniss. O da mercordi s'incomin ciò a gust re. Et mi ui raccomando. Da Viterbo. A

3. di Luglio. 1528.

# A M. Gio. Battista Mentebuona. 66

Stauo fresco, se colui, che portò la cistelletta del pesce, si scordaua cosi portarmela, come s'è scordato questo ciorcinato martorello di darmi la lettera, che col pesce mi mandaste. Io l'hebbi pur hieri con un'al tra uostra: &, non hauendo notato di che data ella si sosse; alla se, che pensai me ne haueste mandato dell'altro, & me ne dispi ueua: perche di quello, con tutto che lo cominciassi a mano mettere mercordi, ne ho hauto assai, & ne harò anche per questa sera: che se ben è di di carne; ue ne ho uoluto sar honore. Non ricuso già, che me ne mandiate anche giouedi, ua nontanto alla uolta, che consumereste bentosto cotesto siumicello. Sappiate, che non ho mai lettera no-stra.



154 LIBRO

perche non tocchia me la fatica del risponderui. Nonresterò di sare sopra essa un poco d'ossicio, perche ueniate qua, ancor che poco sutto ne speri. Ma alla sine, quando pur bisogni, che stiate, hauete la piu bella occasion del mondo di farui un Masetto da Lamporecchio: Etanto piu, quanto bauete alle mani piu nobile, Et piu degno subbietto. M'hauete satuete satto uenir l'acqua di dolcezza in bocca, descri uendomi quelli petti d'auorio, so ben, s'io sossi uoi, cioè se sossi doue uoi, Espessi così ben lauorar di parlare, che mi curerei poco di tornar qua a stentar, come si fa.

10716

a sperder

e Parò ft 1

Midiande

a mindia g

वित्य की

sus faccia

etz. Potreji

COLUMN AN

is forces

merlio, la

1 lufo , pott

क्षा वृद्धारशहा

ino? o

ora, che n

me o lette

120 di boco

الماسية ما أو

Tima Caftelli

AML

the dira il

wino difin

Metto tem

palche altri

O febene

No fina

Jean oute

Mabasti per quest i nolta sin qui. Ne ui marauigliate, che io sia stato si lungo, perche mi son trouato un poco scioperato. Che se fossi così spesso, non mi pareriano lunghe ne le uostre, ne quelle, che io scriuessi a uoi. O perche è il tempo d'ire a messa, quanto posso mi ui raccomando. Da Viter-

bo. Alli 5. di Luglio. 1528.

## DEL MOCCIC ONE.

A M.Latino Iuuenale. 67

Nonti marauigliare, Latino mio dolce setiscri uo si breue, perche dubito, che tu non sia a Roma: & il mio tanto familiar parlare ne le mani altrui non uoglio che uaria. Riceuei latua gratissima let tera, & per quella, ancorche per altri ne sussi stato fatto certo, intesi, come hai uinto settanta ducati. è meglio,

PRIMO. meglio, come al Valerio scrissi, che andar per le poste a perder gli occhi, & arouinarsi della persona . Però statti a Roma quanto puoi: anzi nò . f.t le uista di ardere del tuo Giuliano, O vientene a star qui quindici giorni. Fallo, Latino, almeno quando arderai da nero: O fe la diferatia tua muol, che tunon faccia questa via come mi bai promesso, mal per te. Potresti dire, mal per me non già, perche tu non mi puoi ne nuocere, ne giou re in cosa niuna. Non far cost Latino, che, usando quel divolgato prouerbio, l'una mano laua l'altra, & le due laua no iluiso, potria molto ben uenir qualche tempo, che ti potreigiourre, come in cose d'amore. Turidi, Latino? & in molte altre cose . Deh, Dio, dico di sopra, che non scrino di lungo, perche non sian nedute, o lette queste nostre cosette, o pure missiru ciolano di bocca, che non me n'aueggo. A Dic, racco mandami al socio, & poi a compagni del giuoco. In Ciuita Castellana. A 11.d' Agosto. 1515.

riftonia

d'office

tto ne jo

Aistel

ui un di

nto bang

ofetto. N

n bocca.

, 5 10 feet

benlange

I gu 1

Nemi

perche W

in cost se

e, ne au

tempo la

o. Dal

VE.

dolce fin

laa Ra

man s

e just

ta duca

megun

### A M.Latino luuenale, in Francia. 68

Che dirà il mio figliaccio del non hauer prime che hora risposta alla sua scrittami sin da Susa? Che io sono disamoreuole, che non stimo nessuno, che da un certo tempo in qua mi sono mutato di natura, E qualche altra cosetta: ma certo haurà egli il torto. Che, se bene con gli altri sono, quale e dice, amo pe rò, E stimo il mio dolce figliaccio, quanto un'altro, quanto me stesso. Vorrei, M. Latino, mio, che ui soste trouato

LIBRO trouato in un cantone, quando presentai la lettera a DIMO Madonna Orfola. Mi conoscosi esser pouero, & di parole, & di gratia, & d'ogni buona parte: ma certo a quella uolta non m'interuenne cosi. Ne ad altro lo dò, che all'affettione, che io ui porto: che era tanto il desiderio, che io hauena di seruirui, & di met terui in gratia di quella persona, che tanto meritadicora che mente amate, che & le parole, & ogni cosa m'ab-नंतर हहा। bondaua. Mostrò d'bauerla oltra modo cara & let tola, & baciatola, se la mise in seno, dicendomi, 10 "bout o ba Scul Sate norrò in ogni modo rispondere. Tuttauia ancor non a lebbis; Tha fatto, or pur hora ho mandato a farle intendere, che si scriue in Francia, & che, s'ella ui uuol rispon whe cofe, ne dere, non indugi. Se mi manderà lettera, o amba-TINA CON basciata, o altro, tutto o ui mander ò, ò ui scriuerò. unente no Io come uostro buono amico, & figliaccio, non reste moti pel rò di far sempre buono officio, & di lauorare il terintolo da q reno, affin che alla tornata uostra piu facilmente, & TRANSICA, presto possiate seminare. Et in ricompensa di cio al-Mare the tro per hora da uoi non uoglio, senon che mi raccowinu.Ma mandiate a Messer Ciulio, al dolce socio di Messer min, legio Armano, & in prima al padrone. Non scriuo per mis quin questo spaccio anessun altro, perche no ho che a per alcun dir loro. Manco pensaua di scriuere a The grand uoi: ma mi pareua pure star trop HI RIVER TO po arispondere alla uostra. Mara poid State sano, & ama-IM PICCO al temi . Di Rohis ricco, mis. Altherian li 15. di Giugno. 1518. I'm Dio Di

### DI MONS. BERNARDO Diuitio, Cardinal di Santa Maria in Portico.

tailaletta pouero, o

arte: ma

i. Neg

torto: in

tanto na

odocario

dicenton

THILL DICT

fale intent

a na maol m

tters.om

ON GON

16 (10) 1101 11

EMON. ITEN 3

Ecilment,

penfall civi

che mi ra

icio di 12

on forms

nā bo ch

inere 1

trop

A M. Giulio Sadoleto. 69

Ancora che tu Giulio mio caro sia fatto honorato & ricco per il Canonicato, & per la buona entrata, che hauuto hai, & che io pesi, che tu ne sia alquanto altiero. & superbo diuenuto on l'io conrispetto coma darti debbia;non per questo resterò di commetterti quelle coje, nelle quali stimerò molto seruir mi della operatua con manco faticatua che far si potrà, mas simamente nello scriuere il quale al parere, & creder mio ti pesa piu, che altra cosa, che tu faccia: giudicandolo da questo, che mai non m'hai scritto, saluo che una uolta, poi che sei a Roma: & pur sai quanto le lettere tue mison grate, or quanto da me desiderate siano. Ma non per questo uoglio io turbare il co modo, l'agio, & il noler tuo. scriui mi pur quando uuoi, o quando n'hai commodità: che tu sai, bene, che per alcuna mia particolare satisfattione, quantunque grandissima fussi; non mi piacque mai alcun minimo sconcio, ne dispiacere altrui. Cercai sempra poiche fusti alli seruity miei, di nederti, se non risco almen fuor di pouertà. Sei fuor di pouer ta, & ricco, quanto allo state tuc, ma non quanto, al desiderio, do noler mio che peso darti tanto, che, qua do pur Dio facessi altro di me, tu possa stare honoratamente













164 L I B R O

M. Bernardin Perulo: alquale, oltre al obligo, per le ottime. C singolari sue parti io porto somma affet tione. A Dio socio fratello, C padron mio caro. State sano. C ricordateui accelerare la uenuta uostra datutti noi desideratissima. In Roma. Il primo di Set tembre. 1517.

Il nostro studiosissimo, & da benissimo Sanga, che e sopragiunto qui ui si raccomada co tuto il corsuo. Pregaui a uoler tener memoria di lui, come egli sa delle uirtù. & qualità uostre, che non passa mai gior no, che non ne soccia mentiore con grandissimo affetto, & con somma comendatione, & laude uostra.

### DI M. GIO. FRANCESCO Valerio.

### A M. Latino Iuueuale. 71

Io non scriuo mai a gli amici miei, senon quan do mi trouo hauer bisogno di loro, & anco quella uolta egramente: che uolete uoi, ch'io faccia? son cosi fatto, cosi uso, cosi nasciuto: il cielo appena mi potrebbe sar mutar natura, matornarò pur a quel che io uoglio dire, che la dapoccaggine mia posso io lasciar con mio honore nella penna con uoi, che tutta la conoscete assai meglio di me. Il bisogno, che io ho di V.S. al presente, & per loquale ui scriuo, è questo. Amo sopra quanto si puo imaginare il Signore Causlier di Gonzaga. so, che l conoscete et che m'intendete, & se non m'intendesse, il Cauria-

Mut,

such faire

whilm.

atmo, or

so, pinoso

DELL'

W.d. Inte

kappress l

inte: perch

10 01 tre di

gro ocol Sig

winenzo.S

musho, per

meldesso, ch

une foreft

mposo uct

prometto The bugine

midels |

ared Valer

grunge. ]

11,000 che

Maritori, C

THA. Trough

Macatelo:

WE GHI TO R

ruthar a

egio: posse

I FLANT SEAL

720.



#### IBRO 166 Light sogna che sia de industria, o quanto puo impuden 'spirich t: . Non mi contento sol di questa grauezza, che ed Sig.72 u bo imposta addoso, un'altra ne soprapongo, Fo, imuel q come i mulatieri che non si mandono mai la soma in also ritor anzi se non è giusta. Il Magnifico .... haunge-े वहा दिहा vero che si chiama .... cosi galante praticadi join da (entilhuomo, come mai piu ui uenise alle mani. no Sute obli tate che io dico di gentilhuomo .... Et di grata an fina, d resentia, liberale, letterato ne studi nostri humaagli 10 au i, quanto si puo, studiosonon meno di buoni libri, The boll che di buoni compagni. Non uoglio torre a dirui mindi a sutt'hoggi di lui .Leggeste uoi mai la uita di Alci-My Moneyou liste in Plutarco? Hor imaginateui.... al pre-Ma Alcon sente in . . . . quale era in Athene Alcibiade di t mio, che sua ctà. Questo... intendo, che è malato costi stati tati in c.i.f.i di suo socero. Et, perche io ho pochi amici A Februaro da comparar seco, il male del corpo suo tormenta l'anima mia. Non sono in Fiorenza, che lo possa andare a uedere ne posso sur la staffetta per uenir-AM ui, che non credo hauer tanti danari, non ho chi man DENT HID. darni per firlo nisitar per mio nome, ilquale io per tell officer si, che sia un'altro me stesso, senon Vostra Signo. inga quel n Mefsibases ria. Dunque, il mio caro M. Latino, pigliate un poco d'agio. & andate fina quella, cafa doue egli giace, a poeno E fite di nederlo.Il resto delle cerimonie per noi, & 3, 0000 tem per me uon ui ricordo., perche, se ben miricordo uoi Ini, the col site il padre d'esse: & quel che meglio d'ogni altro infibelle an le sa fire. Cosi diconotutti quelli, che si trouaroemiper, e no a Mapoli, quando noi baueste a trattar quells किंग ग्रं कि gran le impresa con la uostra padrona . non su poco work del 1 far,

# FRIMO 167 far, ch'ella ci restasse amica, non essendo mai da alcun di noi richiesta all'atto de la lussuria. Hor insom ma a V. Sig, raccomando il presato....la dolce co

cun di noi richiesta all'atto de la lussuria. Hor insom ma V. Sig. raccomando il presato... la dolce co uersation del quale sarà cagione, che Vostra Signoria al suo ritorno qui mi bacierà un'occhio, vio appreso per esser carezzato da uoi, quando andarete piu suori, ui darò delle altre satiche simili, assin ehe mirestiate obligato. Gli scriuo una lettera, misia co sa gratissima, che V. S. glie la dia di mano sua, che in quella gli do qualche information di lei; alla quale il piu che posso ni raccommando, vio prego la mi raccommandi al Tesoriere A Santo Agostino, a Messer Manente, in casa del Signor Duca, vio anco a Messer Anton Maria Terpandro, dicendogli per nome mio, che suo padre è migliorato: in casa nos stra a tutti tutti. Cosi sa Messer Agnolo. in Roma,

o puo im

graneral

TIPOT !!

maila

a. . . how

ante tra

Sealler

... Et die

edi nesinh

o dibanti

tho torrest

a uita di L

200 .... 2015

ne Alabiu

è malan

bo both!

po fuo tar z2. che la :

festa dei B

mon bodie

, ilquelen

Vofte Sa

igliste #1

we est

mie per E

miricadi

io doga!

the hora

mata 4

I. Monfe

A M. Gio. Francesco Bini. 72

Il 3.di Febraro. 1516.

Signor mio. Io me ne uenni in qua senza quel benedetto Marsia. Vostra Signoria se nerestò costà senza quel mala letto Pilo. se ci sose modo, che io potessi hauere un di il Marsia, mi darebbe il cuore di far si che uoi hareste quache uolta il Pilo. Pensateci un poco, & scriuete. Io ho fatto un studietto qui, che cosi lo chiamiamo noi ornato, & pien di cosi belle antichità, & di marmo, & di bronzo, che mi par, che non ui manchi altro, che cotesto Marsia ad abbellirlo compiutamente. Ricordateui adunque del mio studietto, che io mi ricorderò del uo stro

168 L I B R Q ftro borto. Miraccommando a V. S. & atutigli amici. Di Murano.

# A M. Gio. Francesco Bini. 37

it not pote

TO SULT 2

was, the

me fe io has

EL SIG

Cardinal

Inevendis.

myingratia

Limme, &

trouva se n

मां गील्ला

imeetiam fo

mino fernicio.

Meur, C, b

Many jour

woo, il corn

ms. Questo si

15 queste fra

mo, appena

wice, trali

ale questi

aftir mobe

elere Feneste

vi fei libri

Margli .n

Purche il Cupidine di Messina uenza da senno. saremo facilmente d'accordo: & mi passerà la uoglis del Marsia da besse. Percioche troppo gran differentia è da un Dio uittorioso ad un Satiro uinto. Se Misser Giouan Antonio furà per me quel, che et sa fare per gli altri suoi amici, quando è unol servire; io harò con mio grande honore tutta questa terra a processione auederlo. Il perche ui supplico a l'importunarlo, non che a sollecitarlo, di scriuere, & dare ordine, che la statua sia posta insula prima naue, et passagio, che uenga da Messina a Venetia, che ogni dine uien qualch'una. Imaginateui di farmi un piacere, delquale io sia per vim merui sempre obligato, si come fo de l'opera fatti da uoi col Reucrentissimo Sadoleto. Della cui Signoria son cosi ben contento, come s'ella mi hauesse fatto gratia del Marsia. So, che anche ella si diletta d'anticaglie, et éragion, che, hauendone, nonse nespriui. Ma io bauea pensato, che la sur si lunga assentia da i mitti l'hanesse confermatosuio: che nel uero questa malatia delle cose antiche è paz zia mera, et pura, di quale so, che io non risacrò senza un buono helleboro: mai, fin che l' ho, me ne uo cauar la uoglia il meglio che posso. V'ainterò anch'io un giorno di quel Pilo, che fu uoPRIMO. 169
stro, & nol poteste hauere, & forse l'harete. Chi sa?
Fratanto guardate pur, s'io posso sur altra cosa, che
ui piaccia, che mi trouerete si pronto, come debbo,
& come se io hauessi mille Marsij. Di Venetia.

ए के कि

nga da fa passera la

e cropper

un Sami

re than a

the ui fin

piralo &

is posts m

at di Mi

ch'un, in

e io super del'opera

leso . la

ome soll

the andre

bauenta

delis

¥ 101 120 /=

puticher

! io 10%

i, find

che pr

che fis

Ata

### DEL SIGNOR GIACOMO Sannazzaro.

Al Cardinal Santa Marià in Portico. 74

R euerendis. & mio singular Sig. Posso io ueramente ringratiare Dio, de la fede, che V. S. ReuerE dis.h.in me, & la certifico, che, mentre io uiuerd, ue la trouarà sempre. Ne la prima uista de la sua let tera mi allegrai tutto, sperando mi comandasse cosa, doue etiam sopra le forze mie hauessi da adoperar mi in suo seruitio. Quando poi ui di, di che mi scriuea, risi, fleui, &, benche mi rincresca scriuerlo, con un tanto mio signore non poso dire se non la uerità. Si gnor mio, il cornuto del nostro Scopa non hebbe mui corna. Questo poueretto è tanto uano, che si pasce so lo di queste frasche. O pargli con questa fama farsi dotto, appena lesse mai liprimi elementi della gram matica, tra li suoi scolarini li pare fare assai, intonando questi nomi preclari, et dicento, che molti, chesi tirano bene la calza, lo han pregato, li faccia nedere Fenestella, Valerio Antiate, Trogo, et gli altri sei libri de li Fasti d'Onidio, et che no ha uoluto mostrargli . nomina la bona memoria del Pontano, questi



DI M. GIO. FRANCESCO BIni, che poi fu Cherico del Collegio de'Cardinali, & Segretario di breui di Papa Giulio III. & di Papa Paol IV.

ni, & n. Taria. d

Danet

tta mia

\$ . So 747

ndirli a

odenous

iße de que. Idoinfond

un je gova Pracelina

TOKUM!

ics/husers

minato Fra

masse agra nassous falls

costus of

a un fectiva

DIRECTOR OF

eV.Ra

mis dans

N. Sign

orizka

il capte

il for

mgo nelif

R CHETER

10,0

[ spalled

Di

AM. Gio.Batt.Mentebuona. 7

Nongià, per che misia molto necessario ascriuer ni, ma perche io son qui in camera di M. Sango a la to a un calamaio, che sista, mi son messo a farui que sti uersi, o pochi o astai, che sarano, per ricordarui, che noi ni ricordiate qualche nolta del christianello, il qua le ui ama di buono. E trebuon cuore, ma non lo puo mostrare conscriuerui, perche lo fa mal uolentieri no per amor uostro, ma per amor suo, cioè, per non li saper buono durar fatica. Noi stiamo tutti bene, & Monsignor principalmente, il qual credo che sarà ac cresciuto un poco infortune, se è urro quello, che si dice, di non so che pensione di secento ducati, che N. Signore gli ha data; pur non lo ui scriuo per certo,ne minco accade, che uoi lo diciate altrimenti, ma si be che lo sappiate; che per l'amor, che portate a S.Signoria, son certo n'harete allegrezza, così come ha es sa di noi, & d'intendere, come, secondo che non altrimentisi speraua, ni portate con cotesti Signori. Dio faccia, che la gran diligentia, & destrezza uostra paia maggior col buon successo, come non è da Berare





# 174 LIBRO

A M. Gio. Battista Mentebuona. 7

righteda who the tate

oppositional oppositional

tento hon

diamici.

क्रावार 19

Middle Fac

gara co

mpn giari

in inglifer.

adsig.Ri

120,000

med alme

underto:

we brown

W.59

Gara Nin

Lelade Ma

ablique in

Pasie non è

Vincto Passer

JACCOUNTED THE

sale dice

जार्मि तंत्रकृत

Tru form

a accieca

POSTR

MO.

1114,

Ho lette le scritture uostre, & per che la materia non si puo spedire senza supplicatione: come parea me, & anche a Monsignore, a chi n'ho parlato, tro uerò un procuratore mio amico. & uostro, cioè il cià Samia, hora M. Marcantonio, o qualcun altro, che faccia la supplicatione, che stia bene, & il resto, che bisognerà: che in uerità io non ci posso attendere, no essendo cosa, che passi per man nostre, ma per li se gretary di numero, se bisognerà fur breue. M'informerò d'ogni cosa, che non ho potuto in sin adesso, p non hauer potuto andar a tronar detti procuratori fuori, & qui in palazzo non hauer neduto alcuno, prima che per esser piounto assai, questi due giorni pochi ce ne sono uenuti: poi, che non ho potuto ueder ne anche que' pochi, per hauer hauute faccende afsai. Fo questa lunga scusa, accioche conosciate, che ho panra di non ui entrare in disgratia, & caro di seruirui. Ma uoi sapete meglio di me, se ciò puo es ser uero, o nò. Non mancherò di diligentia, quanto potrò & u'auniserò. In questo mezzo apparecchiere te l'agora, ma non già per la Rominghiera, che la uedo ogni di tanto arricchire, che pocosi curerà di cucire. Hoggi ho riceunto li calami, & n'bo fatto parte a Monsignore, & aM. Sanga. Vi ringratio ta to, quanto non basterebbono essi calami a scriuerlo, non già in tutto per loro, ma per la gentilezza uostra, la quale ne per ingradire, ne per esser occupatissi





# A M.Gio.Battilla Mentebuona. 77

Perche per la lettera di V.S. al Sig. Iacomo ueggo, ch'ella uuole andare a Roma a maritarla sorella, accioche la no si ualessi de le robbe del copar M. Her cole per donare, la prego a nolerne far fare una raccolta, & metterle in luogo sicuro, tanto che s'intenda a chi le s'haranno a dare. Ta lei del continuo mi raccomando insin che la torni, che poi farem patti nuovi, massimament e, s'ella sarà mescolatatra quel le Nimphe, o Ninfe per scriuer corretto. A la mia di Roma direi, che V.S. dessi una occhiata per amor mio, ma non è piu quel tempo, che la si degnaua di seruire e poueretti, & abietti pari nostri, patienza. Verrà un di anche la nostra, cioè il mal'anno, & la mala pasqua, che Dio dia a chi nasce pouero, & dis gratiato, & brutto . Da Viterbo, mezzo in collora. Vn'altra nolta la Luna farà miglior tempo. A . 20di .... 1528.

# A M. Bernardino Maffei. 78

Sapendo quanto Mon. di Nicastro, & uoi siste un medesimo, m'è parso superchio scriuer ancor a uoi quel che scriuo a S. Sig. sperando che uedrete ogni co sa, & pregandoui ad esser contento di fasto: perche son certissimo, che, se uoi due m'aiuterete, come spero, con Monsig. Reuerendiss. & Illustriss. uostro. & sua Reuerendiss. Signoria con gli altri Cardinali, & con

N.Si-

130 del

tabbi

in power i

ik colbell

won chi fi

B. E. JENO

imiere a

A, FIRM DET

187111

in pregon s

MERCH PORCE

NOT THE

metalls for

ile mont

mon de o

Christine at

THE BUILD

indicto fo, p Manignor di minten fo io

the grello

terpo, to

19970, NET

Cantago of

S.Renere

Manual 51

William or

Ma ancer





gratia, che dominia, laqual ricercheria un poco pia di granicà: ui prego a nonrestar di far secondo chela doueria dire, & poi rimandarmela, che la castigherò, come la mevita.

ei, che'l m ana hane

incompairis

is ston

Me C I

CONTROL S

Test com

her tutto l

I at ograd

STOM INTO

mid ore of

fusto, pres

1 1 quanto

the not mor

Se io sapeua, che le mie lettere douessino essere co EDTHICE, C si poco accette, & in capo di piu d'un anno; none júnadi bu dubbio, che faceuo scriuere a l'Orto per me, si come bora ho fatto, ancora che egli si sa lasciato pregare Fur fol. Di un pezzo, per eserne molto disusato da un tempo in qua, & perche quando io li parlai, egli era occupato in altro, non m'intese bene, & doue io dish, cherilata a chi Spondesse a noi solo, ha scritto a gli altri due, che nede mulete Sig rete, & fatto una certa mescolanza, la quale ancor che habbia un poco de l'amorognole, e verò sana a cih ha lostomaco silegnoso, come noi altri, senon cheap punto hieri mi partidi casa di Monsignor M. Baldassarre, per uerificare quello, che scriuete de parasiti, & son uenuto a stare in casa di M. Piero Bini mio pa rente qua in uia Iulia, non molto lontano dalla chiein fusion medi sa de Fiorentini, ne da l'Orto, poi che io me ne ho da win gen seruire. Hor se uoi uerrete a Roma, & ch'io nolsapvisuale f pia, saprete uoi done mi tronare, nolendomi. A Mon Bale nostre signor . . . . . Gal . . . con tutte quelle riverenze, int from di & cerimonie, che debbo, a uoi, quanto fo, & posso miraccomando. & senza burle desidero esser in buo na gratia di tutti, poterui seruire, non ostante il Che is poi che m ricato, & ogni altra nostra grandezza. Da Roma.ll whene to fe di di Carnovale. 1541.

L'Orte

, EVYTY

























T R I M O. 191

bruciò, come ad alcuni par ucrisimile, però che e ro uinò col capo all'ingiu, & il fuoco ua sempre all'insu. Quella, che pare una corona, dicono, che fu una benda, con che le medesime sorelle li fasciorono il capo, che hauea tutto pieno di bitorzoli, & rotto dal carro, che ne uenne giu in pezzi con esso lui. & quella stella era l'Aurora mandatagli innanzi dal padre per insegnarli la uia. Mail meschino uolle sa re a suo modo, & capitò male. Hora la cagione, perche io la do a vostra Maestà, è, che mi pare, che ognun, che regge, doueria hauer sempre innanzi a gli occhi una talimagine, per ammaestramento di gouernarsi meglio, che non fece esso. Benche la virtu non ha tanto bisogno d'essere ammaestrata, quanto d'esser aiutata. Et in buona gratia di vostra Maestà, & di tutta la virtù miraccomando.

weim and

il comene

re il liber

20, 1

ià di Se

, che è

esto scina

tedefan,

non che un

coiling.

me feme s

Changra 1

Laguale i

Livinia

full des

do, chelen

gmata, le

il tono u Na pietra

la finazio eto , il o

ontico (s

METRICO !!

va, finas

MINO AN

ine della

the eght

ne fe la

brucia

Seruidor di vostra Maestà, l'Orte d'un seruidor di quella.

### A M. Gio. Francesco Stella. 83

Nonso, se questa sarà inettia, o parasiteria. Se per disgratia uoi andassi a desinare col padre procurator Don Eutitio Congregationis Montis Casinensis, ordinis Sancti Benedicti, & ancora del nostro, per esser poeta: hauete da sapere, che una uolta, appunto in questi tempi, e' dette da pranzo a M. Nicolò Casolano, & a mo, che ci menai un Canonico alla sproueduta, & ci auanzò da manzo giar









195 mio scritto in esso uenga solo, per farli cosi un poce di lume hauendone tanto di bisogno: & benche io ancora sia molto bene iscuro; hauendomi però N. Signore dato tanta chiarezza, di quanta io mai non fui degno; ne posso far qualche parte a lui; & tanto maggiore, quanto è lo splendore, che V. Illustr. S. le ha dato con la medesima sua lettera, della quale non poso far mentione tanto stessa, che basti. Et insua buona gratia humilmente mi raccomando, la qual si degni di perdonarmi, se io hauessi forse poetizato piu che non si conuiene alla riuerenza, che le debbo, & le porto, & lo attribuisca alla uicinanza del Carnasciale, & alla natura, che non puo tenersi di non fare il corso suo, per cotarda, & neghittosa, che la età nostra diuenti. Da Roma. A di 30. di Gen

date. Faro

to the sap

niofia puo

n & 5 10 M

11 R coma, The

ite befole

M.Putro Be

(11772) /21

MA CHAPTER TO

mare, perch

saipa che

लर्द्धा कृत

inefa, gli

TOWN SECTION

nta forfe na

e la ridatto

ankoshe

ranguardo. Bilane, (or

10 fatell

Maro, de ma Maro, che Maro

pissorily

Winstell .

**Openiote** 

Edmining

no, no gli nationque

R STATE

aci poter l

DI M. VBALDINO BANDINELli, che poi fu Vescouo di Montesiascone.

naio. 1555.

A M. Gio. Francesco Bini. 8

Vo'm'bauete messo quel poco ceruello, ch'i mitre uo, a partito, come i habbi a far risposta a due uostre lettere, l'una de gli 11. l'altra de' 16. per esere elle di piu Vescouadi, mescolate diriso, & di lamentationi, di cose d'importanza, & dibaie, di M. Blosij, & di Maestri Gregorij, materie molto diuer se, delle quali una parte non ne toccherò, per che e non mi s'auiene, l'altra, per che ne mi s'auiene, ne mi piace.



#### 1 B in non fu per l'appellatiuo, ne anche però ammazzarsi nelle ना गांदि fatiche: che chi si muore, non serue ne a se, ne ad dil guille altri, come è interuenuto al nostro pouero Forno, che ment fuce Diohabbi l'anima sua. Della .... de Ganimemichel do di, ho un martello mirabile di non eser costi per l' mala pri amen: & questo è che M. Blosio mi desidera; ma uo 1011/12,14 mitoccate un tasto di cotesti tusi, che seccano e cerium inten uelli, che non mi ci cogliete. Voi ci siate stati di Wato Greg inucrno, e hanno nociuto, pensa quel che farebbon grimede, bora, che noi andiamo uerso l'Agosto. Qui in Anromnit cona, che ci è pur molte miglia di marina da bumetgoroft sta tare, e insalare, con fatica mi difendo, dico di non trar MM BT re sassi : dell'altre cose non mi curo. Attendete uoi ad esser imbarcato da Messer Blosio, che io ho qua H STURY M. Sisto, che non è molto manco, e facciamo a l'usan uniztione za soccita insieme, & trouianci, e piu bei procuoi, init. Dat che uadino infra duo pie; & in somma siam tutto il min period Ascellar m contrario di noi, che dite non uoler gittar la fatica, noi la gittiamo, la fuggiamo, & facciamo ogni adaign R cosa per non l'hauere fino a darla altrui, in modo 原。如果是 che noi non ci haremo mai a confessare d'hauer tenu (dy current te, lo tolte le fatiche di nessuno. Voi di gratia ui ri-11100 H corderete raccomandarmi a tutti cotesti miei patro Maio, Il ( ni, & principalmente a M. Blosio, & al Sanga. Di ila a fegi Ancona. A di 27. di Marzo. 1528. too fur Sign grania Rep A M. Gio. Francesco Bini, a Oruieto. may chei 4 anche l'of Monsi. R euerendi simo m'ha fatto intimare ades Thiate di so adesso, che infra mezza hora spaccia uno a Oruie pende



200 L I B R 0

che io mi haueua a ringratiare io, far che se ne ringratij il mio riuale. Mi io burlo. A me basta, che la Signora sia seruita, massime che in tutta la Corte no crederei trouare un riu il che manco stimassi di lui, siluo però sempre l'honor di V.S. Mi Blosio è nato pur per imbarcarmi in detti, in fatti, sino col pensa re, cioè quando io penso di lui mi truouo imbarcato, come adesso costor mangiano, & sapete, s'io soglio uoler la festa per scriuer di M. Blosio, ho patientia. Raccomandatemi infinite uolte a S. Sig. quando ha rò piu agio, & piu carta, ui satisfarò. D'Ancona, A di i 5. d'Aprile. 1528.

siquel poc

wood in Ste

ne nemuel

po coftui a

.lohoja

11 (0/1: 4)

ige neral

wiola for

edacini al

15092,5

war wite

risii falcesi Maan fu la

ine ctano

mit per

Sa nofire.

1M. U.O.

le non che is

gli mici.

Mifralicio

W. Wanel m

me. & forse

repetitione may be be be

NIN MATIO

dindo, che

Muraphy

:03

# A M. Gio. Francesco Bini, 2 Viterbo. 88

Sendomi occorso passar d'Ancona sino in Toscana, Et trouandomi in Casteldurante, m'incontrai in
un, che mi conobbe per cortinaggio uolli dir cortigia
no, E offersemisi s'io uoleua scriucre a Viterbo, che
hauria portato la lettera molto uolentieri. Per il
che ancora che non hauessi da scriuere ne costì, ne al
troue, pure poi che ero statoscorto per huomo dinegoty uergognandomi confessare d'esser tanto sciope
tuto, quanto sono, per honor mio gli dissi, che scriuerei, E sarei, E non hauendo doue risuggire, subito mi ueniste in mente uoi, si come quello, che so
lete sare simili tratti a laltri, E sopra tutto huomo siate capriccioso. Le cause, che io sono caual
cato sono piu di millanta, E sarebbeci facenda a
diruele. Bastadi sapere, che io non ci starò mol-

#### 7 R 1 21 0 the fem to: ma quel poco, che ci starò sarò al nostro piaceebasta re. Starò in Siena qualche di, poi insul Fiorentino. talaco Pur m'è uenuta in mece una facen la da cometterui, imassi. se a caso costui aprisse la lettera, che le non parin tut Blosope te baie . loho scritto aM . Piero . . . . di cerfino col: tamis cosa: di gratia, quanto lo uedrete, ditegli, בלמיו מאו che io que ne raccomanto: O non la pigliate in bur lete, sign la, come io la scriuo, che m'importa da uero. R acbo parie comindatemi alli miei paironi. O principalmente Sig. Car aM. Sanga, & aM. Blofio. Ioho durata la gran fa D'Anon tica a consurre finoa qui questes lettera. Vedete in che strani salceti sono intrato & perche suppiate, l' ho scritta in su la tauola de la tauerna bella, & appa iterbo. recchiata, in modo che, come si dice che le leggi di Dragone erano scritte col sangue, questafie scritta u (moint) coluino, & per maggior segnale lo nchiostro è bian M'INCOME co. Son uostro. A di 20 di Settembre. 1528. WILLIAM CE A.M. G.o. Franceico Bini.a Roma. 89 a Vitera ntict: ? e ne coffi.

Se non che io so, che uo si tte piu patiente ne satti de gli amici, che ne uostri, io pensèrei hauerui ho
ramai fra licio, tante uolte ui seriuo non solo il mede
simo, ma nel medesimo mo lo. O con le medesime
parole. O forse che uo non hauete giu litio, che questa repetitione u' offenda che non conobbi mai il piu
copioso huomo di uoi. ne'l piu strausgante, uoleua dir
ne'l piu uario: che mai non cominciate una lettera
nel modo, che l'altra, O spesso cominciate da' preteri
ti plusquampersetti, il che pareua all' Ardinghello no
potersi

E buomes

r tanto (

E desin

ifuggin

quello,

a tutti b

o fono a

eci face

ift so

# 202 L I B R O otersi pareggiare. A me bisogna uo

1V.S. 7817

DI M.

AM.Ale

w king a

Rose ma.

dicoil pi

in nedato co

de altro la b

un molte al

हे तंत्रिका

the douete

meene (con

a far ricco m

the male a

me di riftring

emanda (faro

inta partia

terrestre P

mibanens pr

váco, che se

(sodi, per w

an ination

el non mai

e, senon u

OCKO DIE

potersi pareggiare. A me bisogna uoi perdoniate, perche, obre al non esser stato mai troppo bon Cancel liere, io mitrouo quel poco ceruello, che ho, in sette Vescouadi: & molto piu briga mi da quel che ho da fare, che quello che ho da dire. Ma di tutti i pensieri, che ho, il maggior è quel che uo sapete, delqual sto boramai di mala uoglia di non hauer già tanto tenpo, & atante mie lettere mairisposta da uoi ne mi so imiginire, donde si uenga questo. Dubito, che le lettere nostre, o all'inqua, o in costa, non uadin male. Pero ho preso questo espe liente di mandaruele per la uia di Siena: & così ni prego, facciate noi. Trouate costi uno di quelli dello stato d'hoggi in Sie na O pregatelo, che le mandi in man de l'Or utor Sa nese in Fiorenza, & se ui par, fate loro una coperta diritta a detto Mignifico Signor Orator Sanese appresso a gli Eccelsi signori Fiorentini, perche b.uendo io famigharità con lui, subito l'harò. Io non ui potrei dir quanto io sto sospeso. M'ero messo in or line et ogni cosa. Non aspettauo altro a uenir, che un cenno di M.S mga o nostro, & horeplicato mille nolte, ne m ii ho potuto saper pur, se uo hauete hauuto le mie. Di gratia usate ogni diligeutia in far, che me n'arriui una bene. Se uo hauessi tutte le occupationi di Ro ma, so, che douerete hauer tempo a scriuermi, Vieni, o aspetta, & tanto mi basta. Non mi noglio di Rendere in pregarui, o in strignerui piu, perche so, che, attesa l'importanza di questa facenda, all'amo re, & fratellanza uostra, questo è troppo. Vedete, che intal deliberatione consiste lo stato, & la uita mia.

mia. AV.S.mi racc. Di Firenze. A di 9. di Marzo.

#### M. BERNARDIN Daniello.

10,10 el de la

this perh

delay Atomy !

LE ROLE

CLE

Will

AM. Alessandro Coruino.

Io pur uenni a: Napoli gentile & da bene, il cui It fito ame pare marauiglioso, & il piu bello, ch'io ue dessi mai, dico il piu bello, ch'io uedessi mai, perche han ionon ho ueduto città, c'habbia dall'un de lati il mo te, et dall'altro la batti il mare, come fa questa: & anche per molte altre sue particolarità, che tutte in vum sieme, & ciascuna perse, la fanno parer mirabile. Miperche douete sapere, che la natura non unole, ne si conuiene ( come disse quella pecora del Petrarca) Per far ricco un, por gli altri in pouertate, qua do l'hebbe molte delle sue doti piu care concedute, le parue di ristringer la mano, affine che l'altre città non le mandassero loro ambasciatori a dolersi con esso lei di tanta partialità, & propose fra se stessa di dare questo terrestre Paradiso ad habitare a Diauoli, et co si come haucua proposto, mandò ad effetto. Hor si, ch'io dico, che se mai ui cadesse nell'animo di uenire a Napoli, per uederlo solamente, ue ne cossigliarei, per habitarui non mai. Ma che dico io, che uoi ci ueniate? non mai. Ma che dico io, che uoi ci uenite per niente, se non uolete dal mortifero telo dello aligero Cupidineo puellulo filiolo della pul cherrima Cyprigna





Veroè, che in questa mescolanza il dolce è primo, dolce

CVN DISSIMVS EST, GVSTVM DAT DVLCEM, AMA-RVM AD SATIETATEM QVE AGGERIT. Et

ma poco; l'amaro è ultimo, & assai. Di che Plauto

ingegnosiss. poetarende buon testimonio, la doue dice.

AMOR ET MELLE, ET FELLE FOE

Caras

Placence

o refer L

12.40

206

Et ueramente alcuni di questi Signori Palatini potrebbon render buon conto d'esso: T io in atto prati co lo trouo spesso spesso uerissimo: quando per cos poca, & brieue dolcitudine mi capita a le maniho ra questo gentilhuomo, & hora quell'altro con tinco ni, doglie, gomme, croste, piaghe, catarri, et pelarelle indiauolate. Et benche al tempo del Poeta non eran forse simili mali; pur l'amore hebbe sem pre il suo mele, come a dire, un dolce sguardo, un'amico cenno, un soaue bacio: et parimente il suo assentio, lo sdegno, la gelosia, il martello, et mille altri cancheri, che uengono a gl'innamorati appassio nati. La onde con gran giudicio mi par che Diogene melata usasse di chiamar le femine, μελίκρατον θανάσιμον. mortife Et questo Sacra Maestà basti per un Tedesco, che co meti il Petrarca, ognuno si guardi da la mala uetura. vio u'am

corità et a

\$1 (01) t 2715

sa temp

thanno for th

iluga, et mentar ò a

jalla gro

no cher m

Mu, che

10100 4 6 27

THE MOTO

aurto, se

Aroè chi

tutti a le tu CENT

laditoti tre

20774 4 M ala tutti

mbuff ared fetti. Mi

Houde, o

'touel tento

Wind COURT.

wille aid

Story los

. Et qua

Maico o

sche mi

acqua 12.

## DIM. MARCANTONIO Piccolomini.

# AM.Gio.Battista Angelini.

Per la uostra lunga, piaceuole, et filosofica lettera de quattro di gsto, ueggo la p tinacia uostra, no solo di lassar la Corte, ma di pigliar moglie a casa uostra. No so, che dir altro seno che mostrate hauer poco pra ticato con Senesi, i quali non usano di star tanto in un proposito, come fate uoi. Dio n'illumini, che certoin questo caso n'hauete bisogno. Io ui dissi ne l'altra mia le ragioni, che ue lo doueano dissuadere et perche

R I M perche io u'amo infinitamente, sono obligato uenir in and al'autorità, et a la terza poi ui porrò inanzi gli esem ando pr pi, m. son tanti, che bisognerà far buona provisioa alema ne, et di tempo, et di carta. Io lasso tutto quel, eltro con che n'hanno scritto i Greci, e i Latini, che certo sa-) CELE rebbe lunga, et fastidiosa historia a raccontarlo, et 1000 出 mi contentarò di quel, che ne disse un buon compawebebe gno cosi alla großa et credo, che lo facesse con migran. sterio per cser meglio inteso da ognuno. Hor udite dense il la il Testo. tello, as Prima, che pigli moglie, tu sei solo, In capo a l'anno con cinque sarai, WATER WATER at the Day Vn tu, uno la moglie, uno il figliuolo, troi fer Il quarto, se la balia gli darai, Tedesco, I L'altro è chi dellaD onna guarda il duolo, la mala mi Et tutti a le tue spese li terrai, L'hauer scemando, et crescendo eli affanni, ONIC Vecchioti trouerai in uentotto anni. Cosi auuerrà a uoi, et ui pentirete tardi di non hauer pensato a tutti questi incommodi, et a tanti altri, che non bastarebbe una Iliade a scriuerli, non che ot to uersetti. Mi direte forse, perche la pigliastitu? Vi ristondo, ch'io mi uolsi cauar l'amor di testa, che a quel tempo mi trafiggeus, con quel dispetto, oftra, mi come suo contraio, et incompatibile et che non ha a cafa uendo io allhora praticato il mondo, come hauete 100 T. III fatto uoi, non sipeuo come si uiueano i galant'huo AT is mini. Et quan lo queste due ragioni non ui piacesse nini, del ro ui dico, che haueuo in quel tepo uno spirito nell' i disti anello, che mi sicurò, che m'baueua a durar la moglie (Justo) quattro 100

208 L I B R 0

quattro anni & che non haueuo d'hauer figliuoll. Vi ricordo, che non siamo al tempo di Messer Deuca lione, non habbiamo piu bisogno d'huomini, & la ille; un ch

Soo. Dent

Mori, ch

flury, S

dae loco

safeal zoni

al for quet

MI.MI.P.

mak quitt fo

nagri digil

inforpina u wo Plife,

a, the trusfo t questo mi

engure; en

di pipishre aquel che u

is non fo quer

letto de le

uborifoof

mM.Gio. J

g irccom:

spico de lo

former que

tiper lad

mostro i

W. Intieri

With Di

manna non cade piu dal cielo che ci pasca.

Mi pesa nell'anima quanto mi scriuete del Sig. Giuliano, perche mi pareua cosa per uoi. Vivingra tio co tutto il core de le nuoue piaceuoli, che mi date, che certo sono quanto di spassoho a Perugia. Hebbi per uia di quel prete la lettera. E la Canzone, se be ne uenne tardi, E pur a me fu nuoua, E ue neriagratio tanto, quanto ella èbella Ionon so nuoue del Matelica. Gli ho scritto assa uolte, E non posso sape re se è uiuo. De la lettera del Figliuccio uorrei rispo sta, E uorrei esser buono per uoi qua a qual cosa A Dio. Di Perugia.

# DI M. ANNIBAL CARO.

# A Mons. Hieronimo Superchio. 93

Signor mio. Se sapeste gli assanni miei, no mirichiedereste di poesie, pure per nonparere un Marchia no afatto, ui dico, che per motto di quel uostros ggio sotto al Monte, non mi soccorre per hora detto ne Latino, ne Greco, che uenga da l'antico. Imperò servitevi di questo emistichio SECVRA EST SVB MONTE QVIES. ouero a quel di Vergi lio ALTISVB FORNICE MONTES aggiugnete, TVTVS AGAM, o simil cosa. Sotto al seggio si potri i fare, come un'Endimion che dormisse.



# 210 LIBRO

## DIM. GIOVANNI MAONA, Secretario del Signor Don Ferrante Gonzaga.

A M. Gio. Battista Mentebuona. 94

th 1/11

10 chin

se di là de la de

whane &

sio quel di di de l'oper

GIRIDA

IMO, OT THE

yipiena 4

Ao non ball

poi m dico c

nete for coli

ע מווים ווים

ui dichti e

M, 1075 10 COM

to tal solta

......

Sicol Sal

uppere, no

midifun:

hom, celfa

wintkm

N TON FISTOR

in non lo fi

Napoli I Ca

रवंशक रिक

Perche mi son quasi instinulato per trasferirmi fin dentro la città, chiamato da que miei Pisani mor ti di sete son st ito in punto di non scriuer per questa uolta: ma per trouarmi obligato dalle tante branarie per me fatte, quando scriueua alla Signoria Vostra, pensando di trouarla allo scoperto, sono stato sforzato, per quel poco d'honor, che m'auanza, ad uscir del poltrone, accorgendomi pur adesso dell'error, che io fatto, d'hauer cauato la serpe del buco, poi che, per non parer in tutto poltrone mi bisogna bora star del continuo con la penna in mano a difender le mie pazzie contra gli asalti cru leli di tante sue lettere, ma non pensauo già d'hauer a far con huomotanto bestiale, non ricordandomi, che s'era fatto un nuovo Ferruccio sulle guerre di Bracciano. Ma spero in Dio, cosi poltrone, come io sono, di leuar mi la mosca dal naso. Aspetti pur, che io ponga giu costui, & che io sia tornato da Fiorenza: le farò benueder, se per due letteruzze di faua, conche ella è uscita in campo finbora, ne saprò io mandar quittro . & per meglio uerremo anche in persona, & ben presto contanta braunta, & di caunlli, & di pennachi, che, se quel dalla gran mazza ci aspetta, potrà uedere, se saperemo ancor noi passeggiar



212 LIBRO

rubbati:essendo rimasi in mano di quel suo cauallerizzo nuouo Monsignor . . . . rua certa mignattuzza, che ui so dire, nonha hauuto prescia al
partirsi: che due, che n'ha dati al Conte di S. Secondo gli ha fatti pagare cinquecento scudi. Uno al
l'Illustrise nostro C C C, & CL una chinea, che sua
Eccellen propria haueua donata al Principe in Na
poli si che il buono n'è andato di quelli, c'hauea pen
sato di uendere, o non gli sono rimaste, se nonrozze, o non so quanti altri, che non li uol dar per
danari, o gliriserua a con sur seco alla Corte per
presentarli . onde ui farete per hora senza mule,
o senza caualli: ma caualli non mancheranno . che
ue ne prometto uno io se uel douessi ben dar sul culo
alla prima sferza, che io m'abbatto.

wibs but

Am i dinestra

idilamen.

reto ella b

(934512 2

labiante.

wals gra

and fun and

irollers la

menio, di

u bis cin

a fetta : b

mpelo, de

narum baous

a mormat

mort del co

abene com

L'intrase

skept afe f

maltro di

chibbiate

cofs the in

ibera, che'l

La Duoli

autife won

in oliver

Propagan

्वाद्रीवः दव

she

Di quella meschina mi pesa sino al cuore, ma non so che rimedio me le dare di costà non posso, & di qua non ho che cauare che per Dio santo mi uergogno a dirlo, non che talhora a uederlo, & ma neggiarlo, che questo pouero Signore, con tutta la sua grandezza, & contanti honori, & sumi, si muor sempre di same. Il pan, che mangia la sera, conuiene la mattina innanzi andarlo mendicando. Veggo morta la discretione, & non uale a gridare, come io so qui tutto il giorno col Commissario: che per uno, che sua Eccellenza hauea prima alla tauola, ce ne sono hora accresciuti quattro: per che mol ti della samiglia del Principe, & tutti suoi continui, & gentilhuomini, c'hauea, si sono accollatial pouero Signor: Credo, o perche conoscono,



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.1.26

214 L I B R O

ligentia sua, & col credito grande, che ha fra i solda ti di tutte le nationi. Che se N. Signor potesse con gli occhi suoi uedere, & esser presente ad ogni mini ma cosa, & in che pericolo staua questa città, & come per opera sola di questo Signore si sia saluata; conosceria d'hauer grandissima cagione di restargli in perpetuo obligato, & egli, & tutta Fiorenza insie me. Et inricompensa poi no si curano di lasciarci mo rir di fame, & ne marci pidocchi, come fanno: che si douerebbono bello & uergognare.

grande c'i

alle udir n

WOON M.H

SINIA, O

1011 711

the S. Ecce

W. 116. W.

Aucatuto o

as Salaza

Asquale no

Ing or Ala

editanto d

wili pasti, e

istant qu Unulle am

ultre cofe, c

me questa de

ms mhabb

andella lett

antica di ri

morto di no

gu molti a

Smorta act

mer lane

स्थित (ज

and set

1 migrati

ma, nella

Quel de Panciatichi parti questa mattina per Mantoa, doue è andato per fornirci di pennacchi per l'apparecchio delle suture nozze. E mi lascio carico di baciar le mani a V.S. Alla qual mi raccoman do, E so sinc, che non posso piu scriuere. Dal Campo,

sopra Fiorenza.il 18.d' Agosto. 1530.

# A M. Gio. Battista Mentebuona. 95

Se prima che horanon ho risposto alla lettera di Vostra Signoria sutta in descrittione delle Heroiche nozze del Signor Giulian Cesarini, mi scuseranno i suoi protesti medesimi se la ragion non mi niega, che li possa usar così io in rispondere, come ella in propor re. Vero è, che la cagion di ciò è stata l'hauermi man dato lo Illustris. Signor mio a Fiorenza, prima che mi s'appresentasse occasion di messi per Roma. Onde non piu che due giorni son che io tornai, che nonsa prei d'altra maniera escusarmi, di non hauer piu che gran torto, a non hauer la subito satta partecipe del piacer

# P R 1 M O. frain piacer grande c'hebbe S. Eccel. di detta lettera . la qual wolle udir non altrimenti, che ritirata in un camerino con M. Hieronimo Negro, e con meco, doue mate fu letta una, & due volte, contanto piacer di cia-4 de scuno che non mi basta l'animo di dirlo. Et ueramen Inte te poiche S. Eccell è in questi trauagli non miricor dobauerla ue luta piu allegra, che in quel punto ne efferle accaduto cosa, di che habbia preso maggior diletto, & solazzo, che d'udir leggere quella lettera, della quale uolle ancora mandar copia fino a Mã mating total Signor Aluigida Castiglione suo zio, per farli parte di tanto diletto. Et ne luero ui sono di buoni & di belli passi, & massimamente quello dello pede Padre santo, & quel della musica de'dodici cannoni, che qui si uolle ammazzare il Signor dellerisa, & Dal C. mille altre cose, che io non replico, tutte piene di piaceuolissima dolcezza: concludendo, che non uerrà in fretta una lettera, che sia tenuta cosi in prezzo come questa. Ma d'una cosa mi doglio, che Vostra Signoria m'habbia occupato il mio nome nella soscrittion della lettera forse per inauuertentia . Però sizauvertita di ritrou arsi il suo, & di non mi far questo torto di nolersi usurpare il mio, il quale mi su dato già molti anni in collegio rusticorum. Se a V. Signoria accascasse qualche altra bella cosa di nuouo; per l'amor di Diola prego, che non uoglia la Will! sciar passur con silentio: perche le prometto, che, se ella mandasse t inti corsieri o ginetti, non potriano oser piu grati, che qualche gentil passo in questa materia, nella quale se ben douesse fingere alcune bugia,

216 2 1 B R 0

bugia, non manchi di farne talhora alcun piaceul motto, che tutti faranno smeraldi, diamanti, & rubi ni. Il Signor anta Vostra Signoria di cuore, & questo perche sia superstuo, non uoglio tacerle, che sempre potrà disponere di S. Eccell. quanto altro huomo, che io conosca. Bacio le mani a V. Signoria, & la prego talhora mi raccomandi alla nostra Lucretia, & ricor disi che m'ha qualche obligatione se ben pare, che io non me ne sia accorto prima. Da Cune. Il 9. di Febraio, sel 1531.

ed, che, po

wist, or ch

nome essol

Mine dap

te non plar 1

topici, &

" Jesto Hos, C

k 100011:1

meil delider

A non fon de

Witzs, M. Gi

shismo flati al heranza

ni piacera: Rui non si

to the fire force

was le quel

mo defider a

ndda Palm

r notato arran

M(pline)

नित्व वे अनुम

gli. Ilche fu

a parecchie

icomille be

miglifie Lis

re per altro fa

ins folenne

aldi flati

wender,

### D'INCERTO AVTORE

A M. Alessandro Coruino. 96

E si par bene, cortesissimo, & caro Messer Alesfandro mio, che uoi fiate in Paradifo, & che la mol ta beatitudine, & tranquillità u'habbia tolto la me moria di tutte l'altre cose, & piu di Roma, & di chi ci alberga: doue, & tra quali siete ogni giorno cosi teneramente, & desiderato, & raccordato. Nel uero non si puo negare, che'l silentio, che cosi lungamente serbate co i uostri amici, non graui loro piu che mezzanamente; tuttauia si ua ciò contemprando col pensiero del bene, & selice far uostro: nel quale Nostro Signor Diou'accresca ogni gior no di bene in meglio, si come meritate. Hoggi sono stato in casa nostra: & quini bo trounto Ottanio, che leggena una sua opera ad alcuni, che l'ascoltanano molto attentamente. Dicono,



218 L I B R O

loima e /

are alla a

मां हार हार

e dimentic

cinte (o. Que)

Liquale effe

home per a

emianar For

u. & bestitu

ERoma, &

10 M 17 91

mann, crea

alettere feco

रविद्या. 0

upaßato il fia

地方自動

Morrebbe, [1

talue: Tr

mo piu tamo min R E R I

ancorder in

Angelo C

M. M

Secretario

k noi non fi

ti al Cardinal Cesarino tutti, pregundo S. S. Reuerendissima che lo uoleße seruire d'uno de suoi caual li Turchi in uendita. La somma de'danari, par che fosse cinquecento ducati d'oro. Il Cardinale se ne rise, or mindogli dicendo che non uolea uender caualli, & che non hauea bisogno di danari. Cosi gli su rono riportati su la loggia del giardin de Chisi, doue esso allhora stana col Sig. Sarra per conto della briga. & udendo dire al messo, che'l Cardinal diceus non hauer bisogno di danari; presala borsa, nella quile eranoli 500. sculi, di presente la gittò nel fiume, dicendo, ne io ho bisogno di danari. Questa pazzia gli potrebbe perauentura giouar piu, G piu ualcreli, che li 500 ducati, che se uiuerà perinazi, niuerà pure per ciò. Or ecco ch'io u'ho detto una nuo na dotta, a uostro modo parlando, M. Alessandro mio caro. State dunque sano, & amatemi, & tenete memoria de gli amici uostri, dandone auiso alcurr uolta dello stato nostro. Di Roma. A 16.d Aprile. 1532.

# DI M. ANGELO COLOTIO, che poi fu Vescouo di Nocera.

# AM. Gandolfo Porrino.

M.già Gandolfo, hora altro huomo, che non soleua essere Veramente talbora io penso che la opi mone di quei saui Er antichi Theologi sotto uelame di sanole possa esser in qualche modo uera: cioè che, poiche P R 1 M 0: 219

poiche l'anima è sciolta dal suo terreno carcere, uol do arrivare alla dilettosa magion del cielo per vitor na dinuouo in questi corpi, ella passa il siume dell' oblio, & dimenticasi quanto per lo passato ha ueduning to, & inteso. Questo si ueri ficanell' anima di M. Ga dolfo, la quale essendo partita di questo mortal corpo di R oma per arrivare al destinato paese del Paradiso, o nelle isole de'beati, (che cosi si puo diritta mente chiamar Fondi) immerso nel fondo di tutte le delitie, & beatitudini humane, ha posto in oblianza & Roma, & gli amici, & se stesso. Promise a M. Nicolò Maggiorano, giouane dottissimo, amico u, bu di molti anni, creato di casa Gonzaga, fargli bauere certe lettere secondo il suo memoriale, per cosa no difficile a farsi. O i somma mi par di uedere, che ello bubbia paßato il fiume Lethe, lasciando adietro il me moriale, & la memoria d'ogni cosa. & quel che piu ci dorrebbe, si dubita, che si sarà scordato di mai 116. piuritornare: Trimarrassi nelle isole de beati, non pensando piu tanto, o quanto di noi, come se piu no fossimo in R ERVM NATVRA. Et per ricordarui, done cilasciaste. Data in Roma.

Angelo Colotio, del già M. Gandolfo assettionatissimo,

97

DI M. MAVRO D'ARCANO Secretario del Cardinale Cesarini,

A M. Gandolfo Porrino. 98
Se uoi non foste partito senza far motto, io ui ha
uerei

220 L I B R 0

serei caricato d'una gran soma di basciar di mani, et di congratulationi del felice parto, come che io non men di uoi goda di tanta allegrezza. Credo bene, che uoi come ossicioso amico non sarete mancato a quello, che al mio, et uostro debito si conviene. Il che se perauentura baueste pretermesso insino .id bora ui prego per colei, & c. che letta la presente uogliate, senza cerimonia Spagnuola, alla Italiana esequirlo. Ho detto alla Italiana, et ho errato, per che doueua eccettuar la Cortedi Roma, et la Baronia di Napoli, doue, come uoi sapete, è la monarchia delle bugie. Volsi dir adunque, per non errare, alla Lombarda, che credo per certo, che in Lombardia ui sieno ancora parecchi huomini da bene. Voi m'intendete, sete conscio de l'animo mio, et sapete il bisogno.

a. il nostr

:NI 4 [407]

To Polo .

Pa me fin

COMMENT IN

cai, io ne li

in Mulett

My il Blogit

Vissono della

J. Bino, 1

D. HICEST

Il Gionio

(incl de Me

E 10 10 10

libo lettere

cono de le gr

Pa mi ponefi

date di not, es

wells letter

i, et di col

a Marchel

mega chio

redaring

conità del

daci engleh

Ufonfo rima

da, che que

l'uni no lo

hifatelo ;

1134

Hieri parlai con M. Giou. Fraaceseo uostro, ilqual mi sece grande instanza di qualche nuoua per scriuer la a uoi. et io, come huomo, che poco intende in simiglianti cose, non gli seppi dir nulla, come non so hora che mi scriuere a uoi, senon che la sera di San ta Lucia il Signor Musettola sece cena alli Poeti, doue anch'io per poeta sui conuitato et altro uino non subeunto, che di quello della uigna del Pontano, fatto uenir da Napoli a posta. ilquale hebbe in setanto del uigor poetico, che tutti ci riscaldò, non in uederlo solamente, ma in gustarlo, et in beuerne oltre a sette, o otto uolte per uno, et tal ui su che arriuò al numero delle Muse, Vero è che M. B. si hebbe piu del u. d. p. olim Brusco, che d'esso uino.



# 222 LIBR 0

di non essere nel medesimo foco con M. Alfonso, &

uoi sapete ben perche.

Credo, che hauerete inteso, come Rutilio Al berino è stato sbandito, dichiarato ribello, e consi scatogli i beni per hauer l'altro giorno amazzato un mozzo d'un Spagnuolo, & al padrone forato la pelliccia in due, o tre luoghi. Il padrone è quello Abbate di Valledolit, che sta nella casa, done habitana Don Pietro Sarmiento. La cansa fu, che'l gior no prima Rutilio hauena urtato colui col canallo, et egli postoli mano sulla briglia, done hebbero parole, poi il di seguente secero i satti.

Se uoi pensaste, ch'io hauessi altra nouella da dir ui, saveste in un grande errore. Credo però pure, che'l Cardinal uostro habbia dopo la partita uostra preso parecchie poiane. Et mi pare, che'l Molza n'habbia

uoluta mangiar una.

Se uoi non sapeste che hora di notte sia questa, nel la qual ui scriuo, ui dico, che pur hora sono sonate le 9. Et perch'io ho d'andar alle 13. a caccia hoggi, che è sabbato, giorno di heccari, ho uoluto leuarmi per tempo, perche ho dascriuere ancora aM. Alson so, & al Duca, non so se alla Signora Geneura, & uoglio ispedirmi di tutti, anzi ch'io monti a cauallo, per hauer ad esser libero sta sera, ch'iotornerà stanco se pur qualche sopra soma non mi uerrà d'altronde, come sarebbe a dire da Caporaso. Il che m'accade as sai piu spesso, che non uorrei.

Hor altro non dirò, se nou a Dio. Alle Illustriss. Signore Donna Giulia, & Isabella ui piacerà bacia

le mani

and or more

mini della

Roma. Ild

IPA (

Al Furta

infiderand

issimperio

, consottie inci eletti :

edella nostr

well a min

motoccar !

TOTA ONT OF

mul principa

Boccaccio.

gienio ant

enfesta; es

et perfe

retisfem.

r our in

state good

מונרטווני

Was furfa

Risto lui

### RIM

223

le mani in mio nome come ho sopra detto poi raccomandarumi di mano in mano atutte le donne, & huomini della casa, & ultimatamente a uoi stesso. Di Roma. Il di 16. di Decembre. 1531.

# PAOLO PANCIATICO.

Al Furfante Re Della Furfantissima Furfanteria.

Considerando io, Sacra Maestà, il glorioso, & magno imperio uostro, essendo uoi imperatore, Re. capo, condottiere, principe, rettore, & guida de Furfanti eletti: & di quanta autorità sia non solamente la Maestà V. Furfantesca, mail minin o Furfante della uostra eletta Furfanteria; sono stato sforzato dalla mia Furfantaggine a farui con questo mio discorso toccar con mano, di quanta preminenza. O di quanto ualore sia la Furfanteria, & chi lei segue. Liquil principalmente trouo esser piu antica assai del Boccaccio, anzi piu della torre di Nembrotte; o essendo antica, è di necessità, che sia eccellente, o perfetta: et per conseguenza ogni Furfante eccel lente, et perfetto: et V Maesta Eccellentissima, et perfettissima, et quasi immortale. Et che sia il uero; cominciamo a discorrere dal principio di questo mon daccio grande, quando Messer Saturno, che era Re de gli huomini, come al presente uoi R e de Furfanti; che uita furfantesca era quella di quelle generationi, che sotto lui niuenano? li quali ad ogni hora che il Re,

Ruth

bello, ea

so amon tope for a

roneen 1/1,deach

fu , de

col cas bebbaro n

none 1

berò smell

ta politen

lolzsibil

fia quefta

a (000 fa

caccial

duco leur

44M. b

General!

Miaca

ricra A

dalita

11/11(1)

le Illat

word he

485









#### I B RO Tom Pom principio, origine, & fondamento dalla Furfanteria: E pron 1 ne mai huomini alcuni, orari sono peruenuti in al-& lieta 1 tezze, & eccellenze di fitti, se prima non sono stati fateria, 1 Furfanti: ne quelli con pace lungamente vetto, se Rede R nonhanno perseuerato nella Furfanteria. Et, lasci conedi R ando da parte per breuità i regni Greci, et barbari, # Furfanti et ragionando de'nostri Latini, chiaramente si cono-E. Mach sce, che i capi d'essi non sono maistati ne potenti, ne M, o plebei di autorità se non son nati, et uiunti da Furfanti. Et 5.8 NEO (27) cominciando a cantare da Mastro R omolo fondator an forza di Roma, ciascunsa, che egli su figliuolo aun solinala; m datello, che rubbò ueti uolte paga a quelli R euzzi HRUSTO CO della foua di quei tempi. La madre è noto a tutti, main il con che fu una monaca sfratata: & il suo essercitio su of lil po muratore: col qual diede principio alle mura, म्य केर केर & case di Roma . benche la Martina nostra dica, THE LOUIS che fu scarpellino: & l'opinione di Titta Rosso THETIL R sia, che fu architettore. come e si fosse, e fu Furfan-4 de gli fu i te bene : & finche uiße nella Furfanteria, figran-# inquello al de huomo, & stimuto, & temuto. Et cost, quin-Las la fari do lasciò in abbandono la Furfantaggine, ognun sa, Me piu il p come presto la facesse male. Isuccessori del quale quanto fossero Furfanti; sino e tesci lo sanno. Tito mio, che s'1 Tatio fu un mulatticre da Fiano, castel di Sabina: wali pane SKOT 1 DIN ancor che la Signora Helena, Regina de Furfanti, dica, che si dee dire Foiano, che cost è il nome suo Matteria (1 antico.Fu Re, O gran Signore, finche tenne in cor-MR2, 6 po la Furfauteria: ma, come in luogo di quella, abonorate i bracciò l'ambitione, fu ammazzato come un Zugo, unuly te Numi 1 charciti





PRIMO. Profeta Virgilio, seguitò la santa Furfanteria su a madre: O quanto piu fuhumile, O compagnone, t into piu con l'aiuto della Furfanteria, all'opposi-Segli for to di Cesire, s'innalzò. Tiberio su figliastro d' Au of maki gulo, & seguitò i costumi del patrigno: però gli . Eisport successe ogni cosa bene. Caligola fu piu presto ga-祖州 glioffo, che furfante. però lasciamolo alla mul'hoin. Chi ra. Nerone fu quel furfantone, che ognuno sa: il fina telm & perche pende piu tosto nel ghiotto, che nel furfame, non se ne parli. Et, per abbreuiare, quelli Titi, quelli Vespasiani, & quelli Ottoni, quelli Viv. Caga no. telly quelli Traizni, & finalmente tutti fino a nofritempi, sono nati, & uiuuti furfanti: &, quan. to piu furono eccellenti nel furfantare, tanto furono N, 00 推 dignistimi, & unlorosi Imperatori. Concludo adunluni.01 que, che, chi non è stato, chi non è, et chi non surà 12 57 M furfante, non fu, non è, ne sarà ne possente, ne CONTRA ricco, ne degno. Et, oltre alle predette cose, trouo, fr. Pa che non si puo esser uirtuoso, ne in alcuna scienza ve, one eccellente, se non per Furfanteria: et se considerere nato time te, don le sia nato l'origine d'ogni scienza, et uirtu; Mi, i Par troucrete effere uscita dalla Furfanteria: et quantene 11 to piu sono stati gli huomini furfanti, tanto piu sono FUTURE. stati uirtuosi. Plat. babbo de'letterati su surfante et 0.07 uisse, et mort surfantissimo. Aristotele nacque eins d'un figliuolo d'un medicuzzo cerufico da guidarere in s schi: et haurebbe col suo ingegno, et uirtu potuto orto, ( farsi possente, et ricco; nondimeno non uolle mai 3, State il furfanton da bene abbandonare la Furfantaria. 101 Pitagorausci della brachetta d'un mercante fallito. 6/10 Quel Prof:

### Quel furfantaccio di Diogene dormina inuna botte munto. senza paglia sotto. La surfanteria d'Homero non ca fusant, pirebbe nel Culiseo: et pur su dotto, che ricco: et nonsi curando di ricchezze, si essercitau i nella sur fantiggine, benche per un tozzo di pane infegniua, ancia, chi et mostraua quello, che grantesoro non lo paghereb inquali be. Virgilio, imitator d'esso, nasque in una capanna sul mantouano, de piu fini furfanti, che fosero e conta: mai nel Piemonte: che, quan lo uenne a Roma, no- milbest len to ester surfante infino a morte. si mise nella stalla infomotion Imperiale: tall i quale lo Impera lore Augusto, che in dels gli noleua per le sue uirtu piu bene, che non nogliono i furfanti alla uigna dello Abbate furfantesco, rine vario. D gò il mondo, prima che ne lo poresse cauare. Cicero in sha ne fu da Arpino: benche lo Scorteccia tenga per cer tel. Co to che fosse de suoi Aquilani: uisse furfante: et sem pre amò la Furfanteria. Finalmente leggete le Vite di quanti Imperatori furono mai nella Imperatoreria, di quinti filosofi di quanti oratori, di quanti to dina poeti, et di quanti altri ingegnosi in qual si noglia dalling professione, et arte eccellente puo a nostri tempi, tut ti li trouërete estere stari spinti atali gradi dalli for-न्त्रवर्ग विकास coni della Furfanteria. Dall'altra parte uolt ando fac glorni, C cia, cuanti giuntatori, la tri, traditori, scelerati, et ui www abbras tiol: furon m ii al morio, tutti li trouerete nati et al faccia cara leuati inricehezze getilezze, deli carure, et oty, dal is caden to li quali tutti i uity predono. cosiderate p essepio? to the per m no in lar di lugo ...... dogni nostro ricordossa) no trousrete huomo alcuno essere in quel ratori, in fi s in Imper



ifurfanti: & buon dì, & buon anno. Fatta il dì della collatione di Biagio del presente anno.

> L'affettionato, & denoto della furfantaria.

all contr.

nafatone

ifite ance

forme pri

d faisfard Gerfarder

is store woll

N'Melen 10

mbe pur t e glardini

ेप्याः ह

lecondo o

ul m fi puo

L'a or cui l'im

That fond aty

mene all 19:

betwee fi go

E. C CON ?

midquinte

in antichit

infial prin

ATT boto &

if stione.

relaggiona

otodir piu

gentiliffer

rosi bene t

enon nidi m

### DI M. PIETRO MELLL nigentil'huomo Romano.

A.M Gio. Francesco Bini. 100

Le dolcissime lettere di Vostra Signoria S.mio of servandissimo sono state cagione, non voglio dir d'ot tener la gratia d'un pilo, che questo ancora è dubbio ne l'animo mio, benche ne meritassero tanti, che sinissero di coprir tutto quel suo amenissimo giardino, ancora che con pocafitica, & spesa ciò si potesse sa re; ma di farci hauer, & godere un bel Carneuale contra ogni nostra opinione. Perche essendo raffredati da queste neui, che continuamente ci sono a torno c'erauamo intutto dimenticati d'ogni sorte di piacere; & di spasso. ne si penjaua ad altro, che a far uenir presto la quadragesima; quando appunto nel tempo migliore ci furono presentate le sue: alleg ger delle quali ci abbondarono in modo le rifi, che io son certo non essercisi di parecchi giorni allargat) tanto la bocca: di maniera che ciascuno, che si trouo presente, desiderana hauere o pilo, o qualche altra sorte d'antichità per cauarle dalle mani un'altro Ca puello







238 L I B R O

me sapete, allegro. & festiuissimo, & hauer da lui molto maggior fascio di galanterie. In questo mezzo andate preparan lo il luogo: & fate. che sia com modo, & honor euole per il presente, che ui ha da es ser fatto. Ma prima l'amico apparecchi l'ingegno, O la fantasia a nuoua inventione. Se poi alla tornata mia sarà in casa altro che piaccia al gusto di uo stra Signoria, & conuenga alluogo, ne potra dispor re, & portarselo in spalla a suo piacere, doue norrà; se però per quelle Signore, che ella tanto suol celebrare, & che cosi spesso da ogni banda l'asalgono, & le fanno carezze, & tengonla stretta, & ben abbracciata, le sarà conceduto. La Signora Du chessa serle la saluta amoreuolissimamente, & io quanto piu posso miraccomando in buona gra tia di V. Sig. Da Camerino . A di 15. di Febraro, 1533.

. Io

salono pe

4. Wa di pe

ami treb

TIL Grech

Sos Gu

dinte le d

ing gietti

no perde uperò futto

ingala f

ar como d

. Del de

sprige Mi

a in greme

m, glie ne vo

avegli non a

IS IN HISO, CO

am.Biccio li

Luglio. 1

MONS Giber

M.Gio

Dipoi che c

क्टि प्राप्त वर्षे

Il Signor Giulio Ces. & M. Eschine son tutti uostri, & ui si raccomandano.

DI M. HIERONIMO FONDVlo, Segretario del Cardinal Saluiati.

AM. Gio. Battista Mentebuona. 101

Hebbi a'di passati le lettere di uostra Sign. con le scritture, et contratti dell' Abbatia; e quali penso che stieno benissimo, poiche quella ui ha posto la sua

PRIMO hauer del sumano. Io non gli ho ueduti, ne mostrati: che questone qui non sono persone, che parlino di cotali frenetie chellen cherie, ma di pe poni, d'altri bonissimifrutti, et di si benibil nissimi uini trebbi ini, et grechi, che uzgliono pin di lissy che tutta Grecia: Hoggi partiamo di qui col R eue e poi alla ren lissimo S. quattro per andar a Igno, doue eil uia al guston naio di tutte le delicatezze di Toscana. et, benche te potradi i nini sopradetti sieno tali, che con la soanità loro tere, dine n firebb ono perder la memoria a Simonide; non mi Wa tame hanno però fatto cosismemorato, che non mi ricordidiringratiar Voltra Signoria dell'opera et fatica buniali mala firena fatta per conto dell'Abbatia, et della espedition del le bolle. Del che io glie ne resto grandemente obli-La Signatal gato, et prego Misser S. Giouan Gualberto da Passidistanta oin buome gnano, in grembo del quale ci siamo riposati tanti giorni, glie ne noglia presentare all'animasua, o at di Febra meno, s'egli non uuol pigliar questo disagio, dar forza a me con opere diriconoscer questo bene, mentre che io son uiuo, come certo sono per riconoscerlo con an tutti 🕾 l'animo. Baccio le mani a V.S. et la prego a far il so migliante in nome mio col Signor C.Da Castello. A FOND 28.di Luglio. 1544. 112 MONSIG. GIO. MATTEO Giberti, Vescouo di Verona. )113. AM. Gio Battista Mentebuona. 102 12 Sign. 1 Dapoi che ci partimmo da Bologna, non ho già e quelin ha politi

haunto cura di pregar S. Hermo per N. Sign. ne per 1101:



no, du h

nata to

Sua foolay

O HOLON

िटर (जाए)

t 1 non bel Mitrecation

on depla

a nofire f

ilima Sy

h Signon A

e ban wole

tenoo.

compagn

Monfigur

ifm:351

are quel

MED NELTH

tte di die

id N.

1 40-

DI M. 19 BERNARDINO BOCcarino, Segretario del Velcono di Faenza, Nuntio al Christianissimo, hora Cardinal di Carpi.

A M. Trifon Bentio.

103

M. Trifo ie honoran lissimo. Voi uedrete quanto è piacinto a Monsignor mio di seriner per me nelfine della lettera al Signor Meßer' Ambrogio: et inueronon mi son curato d'affaticar sur Signoriz in maggiori cerimonie: che l'haueria anche fatto. Ora è conuiene, che io mi gitti nelle braccia uostre: al tramente ueggo, che queste nostre parole, et lettere si convertiranno tutte in vento, et fumo. Però NOTATE VERBA, ET SIGNA TE MYSTERIA. Dico cost, che, quindo uoi ueditte, che il detto Sig.habbia ferma speran a,. ch'io otterrò la riserua, ni prego, et supplico a degarrii di farne egai amorenole uffuio, fazza importunità: però, ucioche nonsi perdesse il proprio per l'ippellatino: che alla fin fine io non son cosi goffo, che no conosca quato io m'ho da tener huozo, che S. Signoriasi tegni l'amarmi, et intanti suoi fastilij riccor lursi il ne, et che questo in un certo modo mi douria bastare. usuoi, che sete presente, et che a tut tel hore savete le huone, et le sinistre occasioni, eleggeten una : m's lo uostro, et spingete il Bocca-1:10





244 L I B R O

ben uoi raccordar destramente a M. Bino, che si ricor dasse di dirne un motto su quel suo libro, che sa del persetto Segretario, con raccomandarmi anche a lui alla sua uigna, o horto che sia, & alla sua buona gratia, & uostri M. Trison mio: che io ui possa uedere un di Principe, & chiu. M. Galeazzo so che gouerna il mondo, però adhibe lociù tibi, pche multipli catis stercessorib. & c. A. M. Antonio poi sate le belle parole, accioche non s'accorga delli cancari, che noi gli douemo mandare, de' quali non uoglio an cora il confessionale, perche temo bisognerà mandargliene anche de gli altri, infinche duri questa se sta. Da Roano. Alli 4. d'Aprile, del 1535.

engia m

iedi (criu

inda par j

Tine hal

ine fatica

m mi farà

ENDLACCI'E

duslent'

behele let

17: belle D

histori de

nebbe il

inchoe e

ooi fuor e afarusi el

mohi, ecco q miembre , i

3 Bla, 61

ENGINE DE

mod io fin

".SOROS! [7

12.00001

n fewere ho

apitioni,

a et però

thomaidi m

nfraus ci

Mona Chi

esportare

Iragione,

# A.M.Dionigi Atanagi. 104

Poco manco che io non mi sono lassato indurre a credere dal principio della uostra comica insieme e satirica lettera del primo di questo, che la susse qual che lettera di..... & a punto già cominciauo a ringratiarui con l'animo, credendo (sciocco che io sono) legger la risposta di quel cartello, che per le altre uostresi cortesemente mi prometteste mandare, quando poi accorgendomi d'un'errore, in che ero incorso, per non hauer hauuto patienza di uoltar carta, & guardare alla sottoscrittione, ben che assai chiara meme però conoschi il carattere uostro, cascai in un altro maggiore, delqual participarete si ben uoi, come me, che non uoglio n'andiate senza: Io, per dirui



#### LIB RO RIET Signoria liberamente, che tutto reputi da uoi.si che, Roma se ui sarà romore alcuno, metteteui all'ordine, & ar RESTE mateui d'arme difensiue doppie: perche haucte a di MS. Et 9 fendere noi, & me a un tratto. Ma questa è l'ale certifation tra. Non ui contentate d'una, che uolete uenderme Horing ne lue. La uostra è del primo di questo, quella di Roma l Monsignor Secretario e di due, & ci sono anche let Hale po! 2 tere de'tre: I uoi, per parerui mille anni di spedir a cofi facili ui da me dite, che'l corriere da fretta che uenga, mi wo lebite farete dire, il cancaro al corriere, & anche alla sua fretta. ne perciò questo ni crederò, se ben dite, non abe un d uoler cedermi di buon desiderio, & c. solo interpre-Traccoma terò amio mo lo la contentezza, che hauete dell'an TIO TOTO DE data di sua Santità a san Marco per suggire il Sole ucafa fina c & c. & non ui so dire se queste parole mi penetraentiquest no, quanto io penetro loro. Basta, che hauete impa un ho fatto rato a giocare assai destramente a scarca l'asino. Ma unio, che n che dourei dire io poueretto a me, che ne per sole,ne usaffine a D per uento ne per pioggia, che signoreggiano ordi oufatello! nariamente questo paese ne per altra malignità di tegli AR tempi, o instabilità di luoghi, o sinistri, ò fatiche, iz welto ger mi neggo mai satio non che stracco di scrinerui? & W. France con quantaragione hauerei da esser con diritto ocir nale, ma chio escusato dal mio Messer Dionigi, se pur talho-M dopo Dio ra, o per piu non potere, o per non sapere cadess, in patron misero, in qualche error seco? Deh che'l dirò pu-Per, rifton re, granragione ha però: che l'esser lunge, & in Ro na che m'i mi, & fauorito; sono cause da far uoltar la testa enon bane a Socrate, non che a noi homicciuoli. In effetto, marendo q. VEREORNE QVID ROMA AP-Mafaine POR-





# A M. Dionigi Atanagi.

il Pefas 200 perte Reduncia

ente, o and

nesta jua sa

t a nafin :

I MERE, LA

criss, de

deffann

ui, San

dame, 81

acendo fi an eddi, giz pos

E HOLE PA

S. Ging

maille

encie ni gi

lactofic; a traffi

W. MOLL

unida, 6

CH M

e 4 b.116.

mofre: D

REVIT

T, cofee

12

105

Grämerce M. Dionigi mio della uostra de'7. del pre sente, granmerce, la mi è gratissima, & carissima. & di sorte, che non ue lo so dire. Hora si, ch'io conosco che maneggiate il mondo, poiche p sino ad ogni minutia m'bauete in questa uostra ultima lettera rag quagliato: che Dioui benedica, il mio M. Dionigi. Quando sarà mai, ch'io ui possa pur in parte rimeritare di si rortese & amoreuole uficio? mas'io non posso, bastarà ben con uoi a desiderarlo almeno: che so non volete da me l'impossibile : O forse, se lo voleste,ui bisognaria piatirlo, & ne sereste al fin condena tonelle spese. Io ho molto obligo a fille ombre, che ui guardano dal Sole. Deb Dio perche non sono io poeta che pur farei un Sonetto in laude loro; che ben ueggo, che, finche le ui faranno fauorenoli, io farò il uostro Boccarino, raccordandomi, che, quando quel Po te traditore u'assussinaua, u'baucuate dimenicato uoi stesso, non che me. Ma ditemi di gratia, che surà di noi, quando per particolare ambitione, & non per publico bene, si uenghi a questi dibattimenti? Dio no'l uoglia. Voi m'hauete tutto fattorisenti: e co quel discorso: I non noglio credere, come noi norreste, ch'io credessi, che'l fosse doppo cena, che a me pare sia pur stato prima, & nonsolo senza carico di stomaco, ma ancora senza passion a animo. Egli è ben nero, che questo uin claretto è buono, et saporoso, et an



TRIMO.

che non si faccia il camino di Verona, & si uolti poi a Piacenza, che Diono'luoglia: anzi pur il uoglia, ili rifuegla mora Til se deue esser il meglio. Voi, che ne credete? Lasard pur questa uolta di scriuere al Sig. Segretario, perche majo be auanzo una lettera con S. Sig. hauendo per le ultime Amor put miescrittogliene due. T poi siamo qui i un uillaggio, mildant che non s'intende senon oche, porci, pecore, uacche, tto. Et dia sutti insieme fare un'harmonia da far uenir l'angoscia llo, ches all'allegrezza. Mi ui raccomando sempre di cuore. Stobene, & son nostrissimo. Da Faluy, presso a Pe-Manth rona. Il di di san Ciouanni, 24. di Giugno. 1535.

## A M. Dionigi Atanagi.

emi koi a

ofalo . Q.

io mi do

white offer (%

106

eM. Dom Ecco ch'io uoglio cederui, Grendo l'arme a quel Assorate: palanto che troud lo scriuere. Ma, se anch'io fussi in Roma, no conteque mi mancariano suggetti da scriuere. Pur io so, che'l mio M. Dionigi non unol da me senon quel che si puo: allbours & so anche, che'ei sa, ch'io non ho tempo da gittar eferi, uia, & che'l principal punto, che egli disidera d' inten inni po dere è di nostro buono essere. Onde, non per risponder ne solle nostre lettere de 20, ne a quanto mi sete cre king ditore nelle altre, doue tanto amoreuolmente mi rag o mu guagliate d'ogni minimo particolare, & mi ui fate obligatissimo schiano, ma per dirui, che noistiamo be ben fom # ne, Dio gratia, che speriamo, & desi deriamo il simile di uoi, che io ui supplico a tenermi in buona gra ICTOR VELL tiadel Sig. Segretario, ch'io tengo memoria di quel. la uostra lettera di Naturalità, & di quella di M. Francesco nostro, & che a tempo opportunamente

### 1 B R 0 ne ricordarò l'ufficio a chi certo non bisogna, che per se medesimo il buon Signore ui ha a mente tutti, non facendo differenza dalli fernitori di Monsig. di san Ca les alli suoi me desimi & nedrete, che, se questo Can wealla Co celliere non gioca di schermire, l'assaltaremo a mezzalama, & cheinten lerete, & toccarete con maelettera no, che da noi non mancarà punto di fare quanto si de रीट्राटाका । ue. O di ciò state sicuro sopra di me. O quanto m'agu auto ili roio d'esser a Roma, d'esser con uoi, & ridere insie le lo, che me di questi paesi, i quali urramente sono bellissimi, ne ciò loro si puo torre, mi mile attesi, & fatti per CTINCIPE : fimiliar altri, che per genti, che non si cur ino molto d'affaticarric) come unlentieri me ne firei io portare un pez K 1774 W zo in spalla di cinque, o sei milia biolche là, so ben TOTO, DE io done; & senza consultare Vitrunio, farui su una m , fow in casetta, & attendere all'agricoltura. Ma questi con the fi time or tadinisli qua sonoricchi, & non lo conoscono, & no int laboration si essercitano punto se li ne leste, sono pur genti rozaminot ze in omnibus, & per omnia. ni parlo de'conta Malgrander dini, perche questa corte sta quasissempre in uillaggi, er, & dia ne se guar da quali, ne se sono helli, o brutti, ma solo 4, febrein se ui sono cascie uicine. Intë 'o bene, che hora andre 11111,0 moinun paese fatto per mano di Dio, oue sono uini neli tutto perfettissimi, & tutti i beni del mondo, che è la Bor के की का gogna. et il fine di questa mia, con pregare Iddio a do her confol najuibnoua, et lungquita, da Fontaine en Ioinuel-A placere luys. Alli 6. di Settembre, !el 1535. um gli effet the secretarious and the kenter of the Year poore to deal boy it to the parties of the White que which we did a senson as with make and all denoti AM.







### LIBRO 256 perdio c te Monsig.mio: al qual però non è nuouo. senza che whale ho è ben douere: essento ella amata da lui tanto cordial dimbratt mente, quanto è. Ma, lasciando andar queste belle pa be il mil role, che pertali so, che uoi R om meschi le spaccia 14.6 Jan rete, ionon ho uoluto prender la pena di mandarui MafeDi questa copia, pensando terto, che piu presto me lo scri mene, Hila uiate per burla, che per altro: ma, per che Monsig. (unte, che) mio non intendeua troppo bene a sua satisfattione un motto, che è su la scritta di man propria del Sig. de cole d Segretario, ho pregato M. Claudio nostro, che ne fac THECOTAL cia un dobblo, & cost sarà con questa, et bo fatto winter do c segnare il luogo, done bisogna spianare il niaggio. L'altra non l'hauerete altramente, et mi perdonaremiones in a te, si come anch'io perdono a uoi, che ui burliate hopen pat di me; quasi che io non sappia, che, sebene il Sig. Litis 1730 Segretario è diligentissimo, non pensa però a copie E \$1,000 B di cose ordinarie. Gridate mò a uvstra posta, che ui Binno il P. lassaro gridare. Credereste uoi mai, che, se bene non Biemme La siamo a Roma, che non ciricordiamo però, & con hane ben ber ardentissimo disiderio, di Roma, & di tutti ?et che BANNIN 74 sebene CONSILVM NON DEDIMVS L'Aleman ensfre letter SYLLAE, NOS ETIAM MANVM FERVLAE NON SV BDV XER Imaso di R MV S? Mi io pourretto, che cre leuo, che uoi doue रावेशी मात्र. ste p tutti i rispetti del mo to h uermi un poco di pie 46 le oute tà, mi andate puostro vincere a darmi briga di rico Medrefie piare, & uolete, che io ui dica abuona cera? Voi A Vrbain bauete unbel tempo, che non ui pione addosso, G hauete il torto conme, che se cosi teneste spesso li stiuali, & gli sproni in piedi, di, & notte, come noi, perdio

PRIMO. Mo . feins perdio perdio che u'usciriano le burle del capo. Et co queste burle ho pur finito un foglio di carta, & comin u tanion ciato ad imbrattar l'altro, cosa che non ha fatto però queste bel fibile for mai anche il mio M. Dionigi, non ostante, che si troui in Roma, & sano, di che mi rallegro sempre, o meco nid mak & seco. Ma se Domenedio unole, che un di ciraffrotia oveft mel moinsieme, ui prometto, che uoglio ce ne diciamo tã berche Mu te, o tante, che facciamo marauigliare i Dialogi d' u frism proprish Quelle cose dell'. . . o rime, o prosa che siano, oftro them ui siano raccomandate, & non ui sia graue araccomã eff4.etin durmi a tutti di casa, dico tutti per mia fe sino a i camed un mi,tenen lomi in buona gratia di Monsigo di san Calès र्व वा क्या है। nostro comun patrone: O sappiatemi dir di gratia, de H be. se la Murtia si raccorda di noi, & bacciatela a nome , lebenen mio, che quando io mi raccordo, che ella diceua, che 16 pero 41 baueua uisto il Papa, o che la lo uoleua uenire a uede he poster, re, mi s'empie la testa di quelli sette Colli & c. se non be , se oen intendete ben bene la cifera, Giammaria ue la spiana to però, C ra. Et a uoi mi raccomando insieme con M. Claudio, di tutti? alqual fo' sempre parte aut uerbo, aut lectione DEDIM delle uostre lettere. Ma il pouerino ancor esso fa am-MANI martellato di Roma, & pur troppo conosce la disse-DYXE renza dell'aria. Il male del Sig. Segretario li preme o, chemin forte, & se potesse uolando uenire a Roma, ui so dire un pocos che lo uedreste prima che questa, & non è burla. Da brigadi Sainct Vrbain pres Ioinuille, A 9. di Settembre. का दवा १ गोति 1535. te pytos 162,102 A M. pail



## A M. Dionigi Atanagi.

Voi ui credete con la uostra pietosa lettera, che pe rauentura chiamate consolatoria, asciugarmi le lagri me, Tuoi me ne sate uenir delle altre: O, se uolete, che io ui dica il uero, io per me sono d'opinione, che nello scriuerla habbiate pianto anche uoi però non ui morauigliarete, se nel leggerla io u'haues imitato. Or mettiamola pur a monte. Voi hauete ragio ne, O le ragioni, che m'adducete, sono di quelle del maestro. Non piangerò piu, ma non riderò già, almeno per sino ch'io uiriueggia: che uoglio credere, cosi come mi sate piangere a uostra posta, cosi anche habbiate sorza di sarmi ridere, quando ui piace. O se quessa uirtù uostra, O non d'altri, è potente in sa re il medesimo essetto con ognuno, certo uoi sete d'assai, O da piu, che io non ui teneuo.

M. Claudio m'ha fatto parte della uostra lunga let tera, & hauemo uisto tutti leggendola entrare il ..... in R oma: ma ci perdonarete bene, se a noi non è parso cosi bello, come è parso a uoi: che Dio uel perdoni. Voi dite il uero, ch'egli è cosi bello, come buono, o cosi buono, come bello: & chi non lo sa, non si curi auche disaperlo, poi che si uiue hoggi cosi.

Ma quella girandola chi harebbe mai creduto fof se stata si bella? con quei razzi nuoui, di gratia scri ueteci anche l'inuentore, se io fossi Principe, ui uorrei in ogni modo per historico, che so non lassareste

un

add dift

कीत राष्ट्र भागाव्य, ग

101,0 H

mol frati

1:302 S.V

dinedra

isals, S.

m, ni pre

e a filipp

NI R CU.

कर, छ हि

M. 15

Pri mi dite

neggio, che i

TO NOT THE

sifae,ilo

The mitter

\$10,0

eRoma, è co

"quel pi

्री० हमा से

Dionizi :

P R I M O. un puntal di stringa, che non diceste. So, che hora di rete eser troppo, & questo surà il bello. non uolete, ch'io piinga, ne mi concederete anche, ch'io mi burlettera, che li con uoi. o mi pare la nouella di quel frate, o delng. trmile l'asino col fraticello. ui prego a scrisumi con Monsig. : O fe unlo nonscriuo a S. Sig. non sapendo che. Del male di Sua d'opinione, Maestà nedrà per le lettere di Monsig.mio: d'altro e isoi . perin nonsi parla. S. Maestà è in questa verra. & fassi buo-Wooder in na cera . ui prego araccomadarmi humilmente a S. of banete in Sig. & a supplicarla atener memoria di me, quando no di quelle e potra col R euere liff di Bellai & nostro sono sempre, m ridero que se nolete, & se non nolete. Da Digiun, alli 5.di No moglio cream uembre. 1535. pofia, cofia Proceedings of the reservation of the Plancer H mo ni piace. , è potenten A M.Dionigi Atanagi. 109 to noi fete di and to state for later states, Star Street me to 52 Voi mi dite delle nuoue, & io sono si goffo, per non hostra lunga dir peggio, che non saprò per tanto landiccarmi il ida entra ceruello, che io possa ricambiaruene pur d'una: ma wete bene almeno ui ringratiarò de le uostre, che mi sono state orfoanoi: gratissime, ilche ficcio di molto buon cuore: O daua gli è cosi ba taggio ui prego a continuare, non gu ir dado alla mia : t di dapoccaggine superlatiua, ma uenen loui pietà di que s uine sto estilio, & considerando, che, quan do mi ramentate Romi, è come un mostrarmi il Paraliso. Quanto मं तर्वा fia quel piacer, se questo ètanto? Orsu, ch'io di gratia uoglio pur dirui anche un mio capriccio. Io ui prego cice, Nim M. Dionizi mio, che s'egli è possibile hauere qualche ion lassas bella cosa del Bernia, ma che dico io bella cosa? qual

#### 260 LIBRO ion obfi che cosasua, che a dir sua, in eo genere mi par di di in per wo re bellissima, siate contento farmene parte, tanto di b chiam.t Capitoli, & Sonetti, quanto di lettere, stanze, & in poro illa t somma d'ogni cosa. T, perche so, che sete occupatissi m, & hab mo, hauedo cosa alcuna, fatela ricopiare da chi si sia, 100 horam spendendo per me quanto farà di bisogno. M. Trifone maio per 11 soleua ester ne l'arca di Noe, ma sempre per gratia sua me ne fece buona parte, & trouomi qualcunadi macommian. queste cose, ma tutte sono a Roma, & inluogo, che nonso pur, se ancor ui simo: ma essendoui, so, che non ui si puo metter su la mano da ognuno. Il prefato AM. M. Trifoae ui potrà di queste, come anche d'altre co se seruire, se li parerà, che da poiche egli hebbe quel Francioso, gli par ragioneuole di far l'Imperiale, & hasetto d cosi non miscriue piu, perche io sono in Francia. an me per altre che mi basta l'animo, di uendicarmene. mi è debito-Hiberaio, p re di piu lettere, ma è fatto in tutto sordo, & muto, in la godiat che Dio glie lo perdoni. Questa mia lettera ui potrà Mipo note: ben bastare sino a Natale, al qual tempo, se mi man mare, che di derete la mancia, rinouarò uolumi di fogli interi: al the Signore tramente temo, che questo inuerno mi raffreddarà: wa altra che questa aria non ha a fare co quella di Roma. Voi fuoi or ling ci faceste uedere il ..... a cauallo, che monio nuffic pareus un'Orlando. norremo bora nedere che parrà ri biacere l'Imperadore, & chiariremoci di quella passione, min coller che scoprimmo nel Ducal sembiante : che se sapeste Refishe Sig il ghiribizzo, che mi uenne, ui farei rider da buon ", aretete senno. è ben uero, che questa non è già la mancia; ikiteta per che io uorrei, & direi bene, che propria auctori wello pe 22te si potria poi far raddoppiare quelli 25 . senze Me dichi

P. R I M 0, 261

il non obstantibus. Orsu che mi par millanni di neder per nostre lettere questo Cesare, o Carlo, che ne lo chiamate ma norrei nedere anche noi insacristia pro illa nice tantum però non perdonate alla penna, & habbiate patientia, s'io ni lasso, che è ben tempo horamai di sonare à ricolta. E a noi M. Dionigi mio per mille, & mille millioni di note sempre mi racommando. Da Digiun. A 27. di Nouembre.

1535.

ni paki

tte, tank

mze, 6

t occuped

dadiff

M.Tri

re per gra li qualcum

in lungo,

ideni, fo<sub>r</sub>a uno, il proje nebe d'alor

the bebben

Imperial

n Francis

mi è deba

HO, O THE

tersui pi

to. le min

gli inta

official

Rossell

czualo, 2

re che ps

lla paffar fe face a da ba

t mindi

2 2UCt05

5. [6]

## A M. Dionigi Atanagi.

IIQ

Io aspetto da uoi un rabusso, poiche harette mie lettere per altre mani, che per l'ordinario nostro: ma bo deliberato, poiche cosi ui piace questa giornea, che ue la godiate anche. Poteuo star di non scriuere, o nonho uoluto farlo. O perche scriuo per uia d'un corriere, che di qui niene spacciato per Napoli da questo Signore Orator Cesureo, Monsig. mio non scriuerà altramente al Signor Segretario, aspettando suoi ordinarij & c. O che pagarei, che Messer Antonio nostro aprisse anche questa. certo che io n' harei piacere, afin che ui facesse entrare un'altro poco in collera, per dar materia a me ditrattar la pace frale Sign. V. o che bel forffo. di gratia ditemi, credete uoi, che Messer Antonio apprisse quella tettera per burla, per malignità, d' disauedutamente? Io per me credo certo, che egliss censò, che La fusse di chi era, et come mia, estimasse che fuße anche



PRIMO. 263 starun) come sarebbe il Vener di santo. Et doue staranno S. Santità, tanti prelati Palatini; & tanti altri Simori, se Cesare andrà egli a starui con tutti i suoi CHOTE, IR grandi? Mettete un poco di gratia mano all'historia, 0 14 000 & non m'affaticate piu in pregarui tanto: che mi fa W 1 1200 rescenscire del manico, & ni cominciarei con cerimo che nos ju nie profumatissime abasar las manos, & los pies an M HOR EL cora . ma non ui sarebbe honore aspettar da me que-, figure ste belle parole, contaminatrici della sincerità, & del ) lives a la uera amicitia. adradit A Monsignor Segret ario ui prego far le mie hu-1000/07, 50. milissime raccomandationi, & tenermi in gratia del NO CHO IL la Martia, & inmio nome ritrouar tutto il calenda-Gidni, rio, & le letanie di casa. Se morrà qualcuno di alli porci, l'huom si ricorde CT STO IT dolana radiuoi: ma non sarebbe male alcuno per maggior solution sicurezza procurare di far hauer qui qualche muona commissione piu espressa. so ben'io quel ch'io baket ( dico, quando dico torta. Certo è però, che quello amimod by conon saprebbe, se ben uolesse, mancarui: pure a 10.11 Sax cautella saria bene non dormirci, massime mentre il pate and male è fresco.si che rimediateci. Quanto poi al pouero Boccarino, che ui si raccomanda, ui dico, che no ho ardii, t mai anche hauuto quella lettera di quel Signore: & Vono! se S. Sig. R euerendis. nole aspettare di qua lettere dal Libera suo sopra questo, stiamo freschi. Vedete, se'l sig. segre Celsica rio, che so che puo, unol degnarsi di rompere una lan-OUT! cia, & procurar detta lettera per Parigi in forma amplissima, altrameete actum est: & io son di pa rere, qche ll'huomo uada di ragia. Propheta no su, pur

264 L 1 B R 6

pur è cosa, che non in diget declaratione.ms
faccia essola speranza mia depende da la destrezza, or amorenolissima affettione del mio M. Dionigi, alquale ui prego raccomadarmi sempre sompre.
Da Lione. Alli 10. di Febraio. 1536.

## A M. Dionigi Atanagi.

Vi prometto, che non è punto manco la paura, ch'io ho, che uoi stiate tutti sani, del desiderio, che si ha d'hauerne nuoua, effendohoramai pur troppo, che non hauemo uostre lettere, essendo le ultime del primo di questo. Per l'amor di Dio, metteteui ne'piedi nostri, & considerate, che ci unol altro, che parole a poter uinere in cosi fatta lontananza senza il nutrimento di uoi altri? pur già passato l'anno, ne Carnouale, ne altra festa, o piacere, ci puo fare scordar Ro ma, & non senzaragion ueramente. r pensate, che quaresima sarà poi questa, che uiene, che ben lunga ne parerà, senon ce la fate passare uoi altri con quelle uostre amoreuoli lettere. Vi so dire, che quando mi ue drete, ui parrà nedere nn'homicciuolo tutto cotrafatto: U la pallidezza, & la magrezza no è niente. basta, ch'io stofresco: la barbauien bianca, & tut to mi un mancando. Queste sono le maschere mie, et questo è il mio Carnouale, et i miei piaceri. pur, poiche si serue a chi puo rinforzar la debolezza, G ritornarmi nel buon dì, mi uo racconsolando al meglio che si puo. Sed quid de re nostra?

el signor to encella alca monfi uesso de gedere, co gReneren di enclamabit

edationi, G

dilomi a g. 6 asscura 11, quando

morifle pu inzo.M.

sliftere in T Lo.Donzai wil Delfina

nkdame: pag n predicames iDa Lione...

AM

Sio ui dicel i io ni oblig Riche certo

con l'altr

wigh Molter

Quel

P R I M O. 265

ratione

a la dela

tio M. Da

Bire fam

nco la pan

efiderio, h

drime del i

esent ne's

o, che pai

ingail m

719, NE Ca

rescords

r pensate che ben la

tri con q te quondi

tusto car.

10,000,00

स्टाट गार्थः,

cri. pu

eboleza:

no littal

Quel Signor tanto da bene unol egli ancora farci particella alcuna di quella sua tanta cortesia? ancor non si ueggono sue lettere alli suoi di qua, et pur si dee credere, che il Sig, Segretario possa tutto con 3. Sig, Reuerendiss. At tu adde stimulos. altramete conclamabitur. Fatele le mie humilissimeraccomandationi, & mantenetemi nella buona gratia del Sig. Segretario, della Martia, & di uoi sesso, racco mandadomi a gli altri tutti, & massime a M. France sco: & assicuratelo, che non mi dimenticarò punto dilui, quando sarà il tempo: pensate come il potrò diuoi.morise pur qualcuno di quei . . . che ui fa reiil terzo. M. Claudio sta bene : non so se scriuerà: sobene, che, quando sente pur riccordar Roma, gli par d'essere in Paradiso. se mi darà le lettere, uele manderò. Domane, dicono, partirà la Corte di qui, for se per il Delfinato, credesi u andranno il di dapoi an che le dame: pur Madama d'orlies, che sta pur in quel predicamento d'esser grauida, par che restard qui. Da Lione. Alli 20 di Febraio, del 153(.

# A M.Dionigi Atanagi.

S'io ui dicessi, che non uolessi mai lamentarmi di uoi, io m'obligarei troppo strettamente: maui dico bene, che certo a questa uolta con la lettera longa de' 9. & con l'altra de' 13. m'hauete cosi pagato ogni usura, che mi doueuate, ch'io ho acconcio la partita uostra al libro, & u'ho fatto creditore,







# gione & amate il ben mio.ui doueria bastare, che, quando il potrò fare, no mancarò. Mantenetemi pur in sua buona gratia, ch'io no desidero altra cosa. Rac comandatemi a Martia, et ad ognuno, et auoi: che Dioui doni quel che desiderate. Da Montplaisan. Ali

A M.Dionigi Atanagi. 113

20 di di Febraio, 1536.

male for male man possible man

Noil

perions

CON NO. II

ono alla grain-

fore point

dirento in

00.10110

and the same

is, fe non f

OMAN

10 n by 12

out com

1266111

Volete, al

bene, or s

Deb digit

er fateri

GION

Orsu mo, che non uoglio piu passar per Fiorenza, ta cendo anche di quella benedetta lettera, che ui fu aperta: ne certamente pensaiscriuendo, et burlando. mi, haueste a credere, ch'io m'alterassi. lo mi scherzo M. Dionigi mio con uoi per ingannarmi, et per trastullarmi a questo modo senza R oma, poiche non e, E rui posso altramente non l'habbiate a male . anche di là soit p sipassò per Pania, che mi su ben per un poco una trafitta, marileuatomi poi da la innocenza, me ne risibenche Fiorenzano ha da fare con Pauia.ma met tiamole pur a monte:tanto piu, che, per dirui il uero, conosco hauer mille torti uerso di uoi, non conoscendo thonore, che ui piace farmi tutto di con unstre lettere, & galantarie. Et se Dio mi doni gratia di uiuere lietamente questoresto, & con uoi di compagnia, ui giuro, che ui resto con tanta obligatione, che nihil supra ma nemo dat quod non habet. Bastiui di gratia, ch'io sono uostrissimo in anima, et in corpo: et assicurateui, che qui, et doue mai sarò, ci sarete sem pre mai uoi stesso: che cosi noglio a tutto mio potere, et cosi conosco esser tenuto. Et non ui posso dir quantomi







fre belle cose ui dico, che intendo sono qui di nuouo re Sonetti del Bembo, cercarò d'hauerli, & mande rouueli. Non aspettate da me gran cosa: di quel poco, ch'io uaglio, prometteteui largamente. quando anch'io sarò i Roma, ui ricambierò all'ingrosso. et rac comandatemi a uoi stesso. Da Montplaisant, nel Delfinato. Alli X. di Marzo, 1536.

lg stilling

ben 6

701 III to

Hotelin

, che min

le downe

io, cheft gallo, e i MPERI

foprales

to il pla

Friet

Louilet

ne un'abra

ndato=

rò, tam

re, che

ma ceral

18.00 Je

aieltas

sioni bios

and illa

le?mb

pi: rece!

fing c

## A M.Dionigi Atanagi.

114

Perche hieri ui scrissi a lungo, et piu a lungo anche l'altr'hieri mancandomi soggetto, non so hora al tro che scriuerui, saluo chi non uolesse replicare quel le baie: che lo douerei fare almeno per istufarui ben bene di queste mie lettere, che mi uolete far credere, che tanto ui piacciano. Deh, per quanto amor portate 4M. Domenedio, lassate le burle, et non mi negate, che horamai io ui uenga a fastidio con queste mie ma gre, et asciutte ciance, che sono proprio frutti quare smali.Masapete, come ella è?rette che l'hauete, be ueteci dietro, che non ui faranno mal ueruno. Io scri uo, conce so, et uoi pur mi tenete unti gli stiuali, con dire, che io sono un gran retorico. Deb quando sarà, che senza scriuerci, ci diciamo abocca allegramente i nostri concetti, et domesticamente ci rispondiamo? ridendoci non meno di queste mie inettie, che della fortuna, che co tenerci si poueri, si pesa di disperarci. Ma non sarà gia cosi: che noi, se saremo sauy, staremo saldi, et ella un di si uergognarà, e pëtirà d'hauerci f' &



PRIMO. ri. Da Mont plaisant nel Delfinato. Alli 8. di Mas 70, del 1536.

icordersus

trong, chel dum ha molocin m

ा शहार हे गाउ

AM. Dionigi Atanagi. Il non ui scriuere per ogni occasione, sarebbe un purific rinouar querele: onde io, che uolentieri mi sto nella heinme pelle, parte per debito, parte per filo, se ben non bo che dirui, uo imbrattando il foglio a uostro nom. En me. Voi direte qui, che hora, che'l Reuerendiss. di che pala Bellai se n'è uennto di qua, mi sono calate le ciance. din mil peggio è, che uoi direte il uero: & fo quel che nde ma mai non harei creduto, cioè, che hora manco a me medesimo, doue prima ero cosi sollecito, & diligente. Madi qui potete toccar conmano, quanto io piu fidassi inuoi, che in me. Dite pur anchora, se cosi ui piace, che io sono un da poco: che io mi conosco an-Reunen cor da meno, & sopra questo ui ueggo ridere, & ma rauigliare insieme . ma, se uoi considerate, che MV L TA VIRI VIRTUS ANIMO, MULTUShours QUE RECURSAT GENTIS HONOS, &c. date, & che terret nos homunculos maiestas illa, massicurard quasi, che mi stimiate per disprezzator il. 1911 della maluagia fortuna, & ch'io habbia qualche ri. Is. sp guardo & c. et se cosi sarà, eo melius mihi con de iofo sultum credam. Et, per tornare a quel che per l'ul tima ui scrisi: ui replico, che VIV AMVS, perche unto il resto è burli: Tuederete, che non ci manofficia caràne pane, ne uino, & che Dion'aiuterà, del qualesiamo creature. Resta, che mi raccomandiate bumil-

#### LIBRO. 276

humilmente a Monsig . nostro, & mi conserviate la gratia sua, & di M. Dionigi, di Martia, de gli amici, & mediante le orationi uostre, di Dio, ilqual supplico, che ui doni quel che piu desiderate. Da Lio ne. Alli 17. di Marzo, del 1536.

## A M.Dionigi Atanagi.

Josi Sto.

aifanori:

polico ag

nor.tto,

mie 270 016

we ne face and non a

1000, 21 94

AM.I

COME HOTTE Io ho fatto in effetto l'offo del poltrone.non so piu Br.di Lugli scriuere, & pure scriuo tutto di: et parmi, che horamai quella scusa de'corrieri sia cosa da dir di uerno auanti il fuoco, & in somma, se non mi riscalda te di là uoi, che'l potete, u'assicuro, che sarò sempre freddo, se ben non aspetto d'esser mai molto cal-Wignafi di do, auenga che si uoglia, essendomi al tutto dato a di Socialito Pregiare il mondo, non però, ch'io intenda farmi icas poso pi frate, oromito, absit hoc: mabasta, che sono ditaxer molt o uenuto molto capriccioso da un tempo in qua: O s'io MES.S.R non do la causa per piu bonestà alla intemperie di Mi duol ocu questa aria, che nunquam in eodem statu per Waller of manet, mi sarà forza a dire, che io diuento uecchio, 400 Dio, ma non però tale, che io mi scordi de gli amici, fra quili certo uoi (ne senza causa) sete il primo. Io ui appence. mbs quelli scrissi, non miricordo mo a quanti, delle cose nostre, exerentifs.c & ui mandai memoriale di esse, & dipoi anche ho pregato M. Costatino, che ui ricordi tutto. Aspetto I litere i quel madato del Reuerendiss. Farnese, scondo il qua dominai le si furà poi la espeditione d'ogni cosa: & certo il de- aomedes siderio n'è molto. Di me non ui raccorderò altro, seno Mode ch'io sono assassinato uidentibus omnibus, & dio ni

PRIMO. pur è cosi. Sto aspettando di ucdere quel che mi giouz ramo i fauori della ragione, & uostri, a quali ben ui supplico aggiungiate un poco di fatica, se uolete eser honorato, & tenuto in pregio da chi descrine gli honoride' propulsatori delle ingiurie ne guardate, che io non ue ne faccia piu lunga lettera: ch'io temo i mio servitio di non uenir boramai a fastidio al modo, non che auoi, al quale di cuore, come io posso, poiche no posso come uorrei, mi raccomado sempre. Da Lione, Allix.di Luglio, del 1536.

meruial

, de glisse

Dio, ilm

crate.Deb

one non in

harmi, ches da da da e ion mi villa

, che faro la mai moles

oin quart

intempera

inento neo

gli amic

al primo.

lle coje

dipol on

atto. Al

, /condo!

er certoil

70 2/70

n nibus,

# A M. Dionigi Atanagi.

117

Posso quasi dire, che io no ui scriue ssi per lo spac d tutto dan cio passato: tanto sui breue, che mi dispiacque sopre intenda fo modo: ma poco piu lungo sarò forse hora, non mi p.r.a lz, che fin do d'hauer molto che rispondere: che dell'allegrezza uostra & S.S.R euerendiss. & tutti er mamo certifsmi. Mi duol bene, che par quasi, che crediate, ch'in lem statut babbia a ingrossar la uista, & hauete un gran to co: masia con Dio, il qual perdona anche de maggioriachi si pente. Io so qui sempre con Monsig. Re uerenliss. quelli ufficij amorcuoli di ricordarni a S. S.R euerenliß.che sono possibili a me: ma conosco, che le lettere uostre amoreuolissime, & cortesis sime horamai m'hanno tolto il gioco di mano, & per loro medesime si fanno far luogo inazi a S.S.Re uerediff. Onde scriuete pure, & cominciate austir de generali. Tui replico, che non uoglio per mente, che

LIBRO muele di temiamo un pelo de la fortuna auuersa: che sarebbe gran deus un farcela piu insolente. Viuiamo pure, & lassiamo sheti di ca andare 12 mesi per un'anno: che ui giuro, & affer 10gi, A 14 mo, che hauemo a fare una uita medesima insieme, se bë douessimo un di īcapricciarci d'entrare in qual che romitorio: benche questa non è già la uia d'hauer a esser romito: ma l'ho detto, per mostrar ui, che, al peggio andare, non già per disperatione, ma per ce k io penf. dere a questo mondaccio, la potremo finir cosi. (Witcher Me) Quanto alle aspettative, o stentative, che ce le uoто стелете gliamo chiamare, non essendo espedite all'arrivo di frondo le questa mia, saria ben mutare quella Diocesi Fauenti Agli amig na, sopra laquale peso che'l Cardinale uorrà l'Indul he effi po to, il quale credo che deroghi alle aspettative. se coromesso: sifosse, si potria pigliare Forli, o Imola in iscambio di Faenza. O non guardate a spesa: che, se bene io J. MAIN dir some some non fui mai pouero, come sono hora, non hebbi mai anche cosi po ca cura de' danari, quanto hora, ne gli Lei M. Dio stimo, & parmine bisogni miei esser ricchissimo. adine jus Viua pur il Cardinal di Carpi, & il Sig. Segretabeigam Sec rio. Puo esser, che un di non haremo quattro baioc euerbum ( chi da spendere? Colui, che con essetto uorrebbe म्माव : छे squarciar la Quaresima, mi s'è fatto raccordare, Min for a & raccomandare. Io non intendo, che ui si spenimmendiß. da un soldo, solo un poco di fauore, dico ben anche VIDN con parole simplicissime, & con ogni commodità Moreflati di chi li piacerà pigliarne la pena, se ben uoglio però wodel far hauerne obligo grandissimo, come se fosse cosa di mol mendissi . to momento. Quelli quattro Sonetti, l' Epifania, ufatto Mac la Pasquinaria, & mille altre cose, done sono? प्राथमं रि Non

Nonue le dimenticate di gratia, che l'aspettiamo con gran deuotione. & di cuore mi ui raccomando con tutti di casa, & S.S.R euerendiss.ui saluta, Da Parigi, A 14. di Gennaio, del 1537.

z: che Jach

re, olub

juro, 0 5

esma insie

entrarema già lanist i mostraru

itione, man

remo fina

e, che ce les

dite d'ani

Dioceli Fan

ale norma lin

bettative, k

molainifi=

4: che, sebe

non bebli

mto bors, m

Per riccus

Il Sig. Segre

no quattrobo

Hetto north

to raccorde

che ui si fin

dicoben 20

THE COUNTY

en uoglio se

Je cofi jim

, l'Esifu.

done for

NA

### A M.Dionigi Atanagi. 118

Se io pensassi, che uoi credeste, che, per scriuer ui io breuemente, l'amor mio fosse diminuito punto certo io crederei potermi : ragioneuolmete doler di uoi, secondo le leggi de l'amicitia: che sapete pure, che da gli amici nonsi dee, ne si puo uolere, se non quel che essi possono. & se uoi mi diceste, Tum'hai pur promesso: io ui confesserò ingenuamente esser cesi . ma ui dir ò ben anche, che o poco, o affai, mi par pure sempre hauerui scritto per ogni occasione. Ma uoi M. Dionigi mio questa uolta me l'hauete be fatta di trefuale, con non dirmi pur a Dio con le di Monsignor Secretario, de 13. del passato. hui, ne uerbum quidem? Et'pur hauete hauuto l'Epifania: & so, che Mastro Pasquino non harà uoluto star queto nella nuoua creatione di questi Reuerendis. oltra che SEMPER ALI-QVID NOVI AFFERT ROMA. O io sono restato questa uolta forte ingannato, & uergo gnato del fatto uostro. & forse che Monsig. mio Re uerendisi . non desideraua di sapere il giudicio, che ba fatto Macstro Pasquino di S.S.R euer. Or su pur, alzateni le maniche mò, & rifateci i danni dati, altri-



P R I M O. 281

massime considerato che hoggi è pur la uigilia di san Carnouale. Vi prego a mantenermi la buona gratia di Monsig. Secretario, baciar Martia, & raccomandarmi a tutti, pregando Lahaya, per quanto ha carala gratia di Messer Claudio nostro, che mi faccia honore di farmi una copia della mia aspettatiua di quella sua mano divinissima in carattere Francese, et uoi prenderete la fatica di mandarmela: & a uoi, & a M. Francesco, & a Maestro Guglielmo, & a Messer Carlo, & al Paggio, & in somma per sino a i capo suochi mi raccomando in amplissima forma Cameræ. Da Villacotrè, A 22. di Frebaio, del 1537.

edremo qui

termini de

mui, dion

the alinique

nsioncells,

con calcinan

in miracone

baueua eses

ni par chefin

o amico: dx

o nadia di la n

tongig mio Pa

itursà fu la ci accascherà, c

oriale delle le

mino ful parin

S. Sig. Revol

dete, the is

to . Scrine:

westindeller.

mo ricirato,

rato nolemis

ede le lette

ale, the w

buomo, es

rlio di cana

rte questa s

Lettering

82.

ordine 1 cm

## A M. Dionigi Atanagi. 119

Misongiunte le uostre, credo, de' 4. G de' 7. dico credo, perche la prima, come m'ordinaste, an dò nel foco, l'altra è in mano di Messer Claudio. E hora, che sono sonate le 12. hore, cioè mezza notte di questo paese, & domane hauremo il primò dì di Febraio, & hoggi cominciando innanzi giorno sin hora, nonho mai fatto altro che scriuere, mi trouo silasso, che non posso piu, & già ueggo, che non lo credete, di modosche mi fate uenir uoglia d'hauer inuidia al... che almanco quando hauea della corda, non scriueua. Io per me scriuo, & credo, che scriuerò anche quando sarò morto. ma, se'l mio scriuere facesse pur qualche buono essetto, sarei contento ueramente di non sar mai altro. Orsu, che pur mi bisogn.



ringratio, che Piero ui sia raccomandato, &, his non obstantibus, ue lo raccomando di nuovo. Voi raccomandatemi al Fossa, al Figliuccio, al Placido, a M. Giulio, al Boccaccino, & in somma atutti per insino a uostri uicini, & poi che hare te bacciato le mani al Sig. Segretario, & la bocca a Mirtia, & raccomandatomi a tutti di casa, sate poi uoi ilresto a uostro modo, che ne lasso il pensiero a uoi, & a Dio a Dio M. Dionigi mio. Da Lione. A di 31 di Gennaio, del 1538.

rebbe peggi

173 HOI, 104

re ut supri

mplius ou

Reverende

o: che, fe s.

o,nonuati

rgello de!

ton fono 13.

ro giudicio,

il discorpie Lehe ne da

e in queste a di in molte in

, fel sig. (

che, senor

? Io nongli

egoben m

del resto, de

desimaga

u, da Me

rei dal Pan

ni destrante

iza altre les

Segretum n crudeleb

somi non s

vifiinow!

vi ams. Fi

111-

## A M.Dionigi Atanagi. 120

Noi partiremo pur un di di qua, per ritornarlà, doue potrò con qualche gusto risponder di bocca alle lettere uostre, senza bauer sempre a men dicare le scuse. & che domine potrei io mai dirui in cento anni, che bastasse per risposta della uostra de 12 . del passato, che è in Musai co di quel fino ? lassiamo star poi le tre de'2 1.27. & 11. di questo, che tutte certo sono diuine: ma quella chi lo credcrebbe mai? Io per me non so donde u'habbiate cauato tan to di robba.nel mio paese le Muse nascono, ma costì, mi pare, che elle piouano. O non mi dite piu, che'l martello sia causa d'impoetar gli huomini: perche i ferrari, i magnani, i marangoni, i muratori, & per fino a gli orefici sarebbono poeti per successioni, & no si potrebbe con loro. Di gratia non dite piu cotesta intemerata, che fareste troppo grantorto ai laurists



#### RIM ceste poets uergognare. ma aspettatene pur piu, come si possa, io preside da chi sapete. M. Baldasare nostro e'l Conte ringralete bors w tiano molto Monsignor Segretario della memoria, TE CAUTTA che S. S. tiene di loro, iquali m'hanno ben piu nolte n però, che fatto molta instaza che io ui pregassia fare le racco mi scrining mandationi loro a S.S. però, se le mie spalle son buo mai, on ne, potrete scusarli sopra di me. Di santo Vberto,o 4 2 mande Alberto scrissi a Roano, ma o che il Domilutio no ui t di anda! sia, o non ui noglia essere, o sia indisposto, o forse per OFFO WILL QUE sua, & uostra uentura morto, non la so iutendere, ) troug unia non ne ho mai hauuto risosta. Ho paura, non tal lar loro into uolta quelli agenti là di quel Signore s'habbiano ion come la! partito la torta con quei frati, o con li corrisponden enendo fu ou ti loro di Roma. Vedete noi di tronare quelperche mi lo degli Altouiti, che ui staua prima, che hothe pan pan ra deue essere in Roma. parmi habbia nome Gio-Lanimo, uanni, & ha per tal segnale un fregio sul uolto alla ma, non em braua, & non ui negherà, di parlaruene alla lunderui. pò fa ga, se ben uoleste confessarlo. intendetene un po MIR COMMINICA co sino all'osso, raccomandandomi a lui molto. tiofo former Parlandoli, potrete fare un poco di prefatiuncula. che mi fond senza pedantaria, con dirli, che di già u'ho parlato, are, quali Thorascritto dilui mirabilia ec. ma tenete pe uisfattion: rò in capo, che non u'affreddiate. Vi prego a racco mandarmi al Sig. Secretario, & a mantenermi la rivere put buona gratia di S. Sig. Al Sig. Ceruino non scriuen lasten rei, mentre è in questi affari, che sarebbe la mia trop xidomandi pa presontione.ma potrete ben uoiraccomandarmi li M. Paas.s. & pourla a credere, che io le sono dinotissimo i (carani seruitore: che, se il ricordarsi di quella mia cosuzza. doneriano 73073 NOT-

286 L L B R O

non è in pregiudicio di S. Santità, o d'altri, io la sup plico a farmene degno. sate poi ancora uoi stesso tutte le altre mie raccomandationi ad ognuno. M. Clau dio nostro ui scriue a lungo delle nouelle di qua. Io ho pur anche intronato il ceruello di quella Pauiata, però mi uo restringendo nelle spalle il piu che io pos so, et mi ui raccomando. Da Molins, Alli 17. di Fe braio, del 1538.

## A.M. Dionigi Atanagi.

121

ing the di

was bell a

of possino

Penfaux for

timonio,

and coming

mfor quel co

hea tempo his mano de mio io, che mbboro ess

rezze, ne

mendo in

mato affalt

BETISTING

more in a

www.fing

muglio, de

to pace, was

Marci, es fon

Meggierme

Will per pot

orrei alcun

parendomi

machro Pa

inzail bar

Licenfia a p

fra un bice

tatto, che

Eccoci pur su le breuità, et non ci sono mo scuse di corrieri, ne ditepo: che quelli non ci molestano tan to, et questo anche è miglior compagno di prima.et quanto al passato, hauete a sapere hora da me, che dal di di Pasqua in qua io non mi sono trouato appresso di S. Sig. R euerendiss. eccetto quandoentram mo in questa terra: che fu, se ben mi ricordo, uener di prossimo: onde io non ho potuto in tanto martello scriuerui.di qui ho aspettato insino ad hora, che Mon sig. R euer hauoluto farui questo spaccio: che se ben lo considererete, surà un bello spaccio: et a me pare, che quello amico, che fa così il brauo, et senza rispet to, habbia piutosto paura di chi no gli dice cosa alcu na, et mi fa ricordare, che excusationon petita etc.ma u'assicuro, che tutto anderà bene: perche chi ba de far seco in questo negocio, ba M. Domenedio dalla sua, et ha cuore per undici di loro; se ben non fos



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.1.26





290 L I B R O

si poco. hauete satta la cappa, sate anche il cappuccio. Tenetemi in buona gratia di Monsignor Segreta
rio, & del Sig. Gouernatore, & raccomandatemi a
tutti, baciando Martia, & raccomandandomi a suo
padre, & a sua madre per mille migliaia di uolte, et
a uoi per mille millioni.che Dio ui doni quanto desiderate M. Dionigi mio. Da Nizza. Alli 22. di Mag
gio. 1538.

### A M.Dionigi Atanagi.

122

la Sagrett

Rebene 10

em'altra e

tenda m'

-debbo effer

Amia ign

innoglio a

k Calende I

mente è più

where, &

beedstol

sero, che

a, et 10 non

वाम o वार

to sempre

thelis la chis

LL'altr'bio

ectatus, &

prefuicen

the fifth

a miglio in an

madel Re

1 fo. so bene

e se ne sper :

di nostri per di nostri per

Isgio, il di

10 son chiaro di uoi, di me, & della disgratia mia, poiche sono tanti di, che non ho lettere da chi tanto amorenolmente, per sua gratia ne haueuo spessissime & cortesissime. Hor sia co Dio. si sonhaunte le de 18. O de'21. di Monf. Segretario: O di questa ulti manons'è anche trouato la conclusione, tanto sete lungo in queste nostre cifere, dicendo molte cose in cifera, che potreste dire alla distesa. Perdonatemi uoi. Non so, done u'habbiate trouato, che si debbiano assassinar gli huomini cosi all'improviso: che, per dire il uero, M. Dionigi mio, egli non si puo (& ben lo dou reste horamai sapere anche uoi) portar la croce, & so nar le campane. Ma lasciamo andare. Parlerò hora sul saldo, or comincier à a fare l'escusationi. che io no posso, che io non so, ch'io non debbo, ch'io non uoglio & similia : & lasserò stare i corrieri da parte, per non dir sempre una cosa medesima. Vi dico, ch'io non posso: che quel uecchio corre troppo forte, & io sono boramai stracco.non debbo poi iniusus & c. perche



### A M.Dionigi Atanagi.

AI

Hobanuto.

modo:

thopoul p.t

me , or ta

whe racco

wire most

andete in l

ज्यांग्रे

actiato di

'nonmāca

rlafi di n

10, ne for

munisto a

Phonin.

THE CONTRACTOR

and la lini co

a. si come sa

gißir ime

the forto q

elatende fo

afuori, che

to in utili le no è pos the Mido

Questi caldi eccessiui non mi fanno uenir tanta uo glia di bere, quanta mi fanno sete delle amoreuolissime lettere nostre quelli non meno amorenoli rispet ti della nostra amicitia, che sapete. ma, o sia per mio destino, o per miei demeriti, ancora non ueggo cosa alcuna. Questa è la seconda, & senon è piena di quelle nouelle, che uorreste, è perche siamo a Macerata, & non a Roma, siamo nella Marca, & non in Fracia. doue pur tal uolta apriuo la bocca al sacco Quod reliquum est, è, ch'io uorrei, che al Padre Dameta, & a tutti quelli honoratissimi pastori raccommandaste il pouero Dafni, il quale è cosi gra uato dallo seriuere, ch'io non so boramai in qual par te pieghi la speme, che è tradita tante uolte. Venga ui pietà di me, & perdonatemi, s'io haueua cosi gra white, uoglia di partirmi da Roma, mandandomene una Maro credo i dispensa Apostolica con manco spesa, che si puo.0 the troppol quate cose uorrei poter dirui. Sed habeantur pre expressis, & ac si de uerbo ad uerbum &c. Questo noglio io ben che noi sappiate, che M. Dioni gi non ha ne in quella Academia, ne altroue, persona, che piu l'ami, & l'honori, che il Boccarino. Et mi ui raccomando. Da Macerata. A 30. di Mag-210.1539.

A.M.

A M. Dionigi Atanagi.

123

Henry tame

elle amoreu

THOTENOIT

ma,o su par

a non neggi

Sexon epin

the stamoal

a diarca de

laboccast

wrei, de di

rasiffinei pa

I quality

mai in qui

ite nolte. V

haueua of

Lundomer

a, che fir

abeantui

nerbum !

che M.D

altrone,

130.62

111

24

Ho hauuto la uostra de' due, con la de'7, gratissime sopra modo: O per esser le prime, che tengo da uoi doppo il partir nostro, mi sono anche tanto piu piaciute, & tanto piu ue ne ringratio. Ho fatto le nostre raccomandationi al Cardinale, al quale bo anche mostrato quella uostra prima, doue tanto mestendete in lodare S. Sig. Reuerendiss. la quale uiringratia, & della memoria, & del giudicio, che ui ba dettato di sua mano quel uostro ucrissimo amo re. & non macarà. state pur di buona uoglia, che è pricordarsi di noi a suo tempo, & luogo: & io, bisognando, ne sarò il memoriale. V'ho similmente raccomandato al Sig. Theodoro, & atutti questi gentilhuomini. (gnuno è uostro, & io piu che gli altri insieme con l'Alamanno, il quale, come sapete se ben lodana, & pin che mai loda la nuona Poesia, non però credo io, che ui seriuesse maisopra. Però sarebbe troppo humorosauoglia, o capriccio, il desiderar da lui cosa, che potesserileu ve all'Academia. si come surebbe impietà espressa, per non dire assassinamento, il uoler ritrarre da me pur un uer so, che sono qui tutto immerso nelle facende, & che facende ? tanto inutili (dalla gratia del padrone in fuori, che è in fatti il mio principale oggetto) tanto inutili dico, che mi par di perdere il tempo. Onde no è possibile, se bene io nolessi, far cosa buona. Si che Midonna Academia hara l'Alamano, e'l Boc-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.1.26







Sig. Claudi

tia di Mal

z complain

\$10.1539.

rainere pica

e diferdie : tare al Pir

ea, peril fa

re le cofema

OCT PLONES.

ma ho pan

e, sel Als

Le nostret

reputata!

enerina

che'iCa

derelate.

di content

te, chions

iteriscia

cunque.

13%

# AM.Dionigi Atanagi. 127

M. Dionigi tiranno, non uoglio piu dir fratello. Io uoglio pur uedere chi la uincerà, o io con lo scriuerui sempre, o uoi conrispondermi mai. Certo che appresso ogni giusto giudice la douerei uincere io. Pur la uoglio dar uinta a uoi, che hauete si buona schena da durarla. Io pur pure, alla fin fine, perche son tenero, me la lascio spesso pasare.ma noi? nihil minus. O ben, ho io hauere, o no questa gratia da uoi, che mi uogliate perdonare, se io non hoscritto, quando lo de siderauate? ho io a morir con questa uoglia? certo e sissiperà, che m'harete morto uoi: perche uoi solo po tete. & se si saperà, & che s'habbia a tener ragion per tutti, ciriparleremo in pelliciaria. Va, io son be condotto a scriuer lettere d'amore a M. Dionigi. Ho rasi, ch'io ti credo Amore. Dio tel perdoni però non ci ho già colpa io, non che io non ci ho colpa. Et ad. dio M. Dionigi, io mi ui raccomando. Satis pænarum luimus. Quando ui parerà pei tepo, apriteci l'uscio della buona gratia uostra, & mantenetemi quella di Monsig.il Segretario: se ui piace: che dourà piacerui, se m'amate, che so io pur che si, se ben bora pur troppo artificiosamente certo mi date del grosso. A.M. Battista Alamanni, a M. Trifene, al pa dre Dameta, che doueuo dir prima, & alli Signori Neopoeti tutti, & ad Hiella medesima ui prego a accomandarmi, & donarmi. Da Macerata. Agli 8.di Nouembre. 1539.

AM.

### 298 L 1 B R 0

### A M. Dionigi Atanagi. 128

10

IM, Gio

Imereto Sig

exercindo o

uniano le |

in un o

me, o do

Asso, le qu

a, fano state

inome di S.

ital effer un

Interior ?

RIN BANCOLL

latini, et a

Migualbiff

mac wi pres

com'bauete

wil debito di

froci di na

adabuon ser

mile, fioccò

Welmefe di C

Moritirati a

defuniano,

ili suoi ami

Doue io m'haueuo apparecchiato di baciarui le mani del fauore sperato, & promesso, me ne trouo fuor di mia opinione cosi burlato, che appena ho po tuto indurmi a farui questi dui uersi di risposta. La uostra lettera de' 26 del Campo, tutto che, almë per uenir da uoi, mi sia, come deue, cara, & grata, è però si asciutta, che piu tosto m'ho accresciuto che scemato la sete del saper delle nuoue, di quelle, che per tutta Roma ogni di s'odono, & che pur ui piacque di promettermi. Il medesimo affermano gli amici, a chi a uostro nome ho fatto le raccomandationi. Quando ciò facciate per riuerenza del padrone, non ne dico altro, anzi pronta mente ue ne lodo, si come a buona cera ui biasimarei,se altramente faceste ma poiche nonsi domanda no cose di sagrestia, crederò, che sia per esserui diffici le il poterui scusare. Ne l'esser occupato, poiche pocosi domada, ui puo molto difendere. ma forse barete ciò fatto ad arte, accioche tanto piu preghiamo Iddio, che presto uittoriosi ue ne ritorniate a goderui questi carcioffi, che se ne danno horamai dui al baioc co.Viringratio dell'amoreuole ufficio uostro uerso il mio parente, & ui prego, quando il Sig. Caro sia con Monsig.uostro, che mi raccomandiate caramente a lui, come io fo hora a uoi insieme con M. Gio. Lodoui co, & con M. Claudio, & con M. Raffaello. D. Roma. Alli 29. di Marzo. 1561.

Di



lo, hora Arciuescouo di Ragugia.

128

me negra

appenahon

ribofis.li

grata, en.

Cauto che le

melle, de pe

the pur s

edelimo sic.

e ho fant

leciate pan o onzi pra

ı ui bissim.

nssi doman. Sesserui dif

o, poiche a

ta forfe bat.

preohim

nte a godera dui albur

Aro nerjoh Carolia con

TAMENTE !

Fig. Lodge

DIRA

01

A M. Gio. Francesco Bini. Segretario del Collegio. 129

Reuerelo Sig.mio, al quale Iddio faccia che mol so Reuerendo o Reuerendis. possa presto dire, si come meritano le sue uirtù.

Hieri in un plico medesimo hebbi le uostre tre gratissime, & dolcissime lettere de 9.de' 15. & 16. del passat o, le quali, mercede mia, & di M. Trifone Bentio, sono state uolentieri intese dal Sig. Legato, & in nome di S.S. ringratio la uostra molto. Che cosa fa ad esser un ualent'huomo, et saper bene scriuere, et dettare? A me pare, quando leggo le uostre, essere in Banchi, in concistoro, et hora su per il Latio fratamburi, et archibugi ad espugnar Rocca di Pa pa, della qual historia, et di tutte l'altre et publiche, et prinate ui prego a perseuerare di darci minuto auiso, com'h suete comincio et noi dall'altra parte saremo il debito di qua, benche questi paesi non sono cosi feroci di uarietà, come i uostri. Qui è anco il uer no et da buon senno, et pur hieri, che fuil primo d' Aprile, fioccò cosi bene, come si faccia su l'Apenni no del mese di Gennaro, talche come buoni Tedeschi siamo ritirati alle stufe, oue M. Trifone fa uersi stufa ti, che fumano, et con quelli addolcisce il dolore, c'ha che li suoi amici si siano dimenticati di lui, daquali 71977

....



PRIMO. auanti Pasqua li daranno principio. Dio uoglia, che tosto si espedisca, & in bene non si parla anco di particolare alcuno, & ci pare qualche speranza d'asset to. Dio uoglia che sia cosi in effetto. Questa potentis sima prouincia, se nonsi rassetta, ua inmanifesta rui na. AR DET EXTERNO, ET INTE STINO BELLO. Sua Maestasta qui patientissima già circa un mese, & mezzo, per far questo conuento. Il Rede Romani è occupato in Vngaria contra Turchi, che lo molestano per la difesa del Trã siluano figliuolo del Vaiuoda, il qual ritien Buda. Farò fine per hora, & ui saluto infinitamente per no me di Monsignor Legato, del Sig. Abbate, de' Ve ronesi, di M. Filippo, di M. Trifone, et di tutti, in som ma dal maggiore al minore. Raccomandatemi agli amicitutti, & præcipue al uostro collega.che Dio ui conserui questo officio per sino a gra do maggiore. D. Ratisbona, Alli 11. d'Aprile.

effe habbish

in scriner:

io non nolgi.

e gia sem

tolloquiocas

ogni grama

la pa adirme

e: & se nos

La morte III

el quale lina

bito, che fi

SVNIH

i, del refor

NE CARI

ER EGR

a rifetto

omana .Qu formas,& ca olio.la pro e non habb

i, che fanni we la giolik

e, & Lucio

0/12/20,49

MORE COM

no eletion

17 20 10,04

di Saffa.

tico.10, 0

141K1

## A M. Giouan Francesco Bini. 130

Potrete ben dire, che hauete disgratia in questi uostri crediti, poiche dal principal debitore, et anco dal procuratore, non hauete pur risposta di parole, non che di fatti la uostra disgratia uuol cosi, perche uedete bene, che anco li Cardinali nouiter impressi non sono per darui un quattrino. Hor pensate quel che de fare uno del Cambaro, il qual



## D' INCERTO AVITORE.

t fattouita

e, se uoi li u

t quello, a

ui deobe .

fare etch

iri, etni on

ch'iorifan

afte in Cama

lorte quels!

La anticaghi

la figura, na

mercentia.

arni; et u

, et ui dan

b'e a Bolog

10,00 1 02

Gin queft

Exabuma.

et siracc

(2 da! m.19)

itori . Dio

d'Agofo

D'/11-

AM. Gio. Francesco Bini.

Signor M. Lorenzo offernandissimo . Vi so dire, che questo nome di Lorenzo mi fece arrossire i giorni passati, ch'io scrissi a V.S. et di ciò su causa l'impeto di M. Francesco nostro, il quale mi fu tanto addosso, che mi fece balordo, et hauendo due lett ere da espedire,una per Roma, et l'altra per Venetia, doue bi sognaua nel soprascritto dir Lorenzo, dissi Gio. Fran cesco, et doue doueua scriner Gio. Francesco, scrissi Lerenzo. ma del primo errore m'auidi, perche non mi furapita di mano cosi tosto la lettera di Venetia, come la uostra. Questo ui bo uolutoraccontare, accio che possiate sur sede della mia diligenza, et accortez za, quado fra pochi giorni sarò in Roma, et farò pra tica con quelli R euerendist. Signori di seruir per Se cretario. Masenza burla spero di neder V.S. tosto, et far riuerentia alla R euerenda poesia del uostro Horto, ilqual ogni di piu riesce poeta bestiale, et fatale concorrentia alli giardini di Parnaso, che io, che haueua abbandonata la poesia, perche non mi daux il cuore d'andare a coronarmi in cosi lontan paese, hora sento un prurito mirabile di far uersi: co fidandomi, chei cauoli del uostro horto enthusiastis co debbiano supplire per la laurea d'Helicona. Ma miriseruo a parlare a bocca fra pochi giorni. V.S. fi degnerà dar buon ricapito alla alligata, et a quella 7722

RO LIB miraccomando, In Verona. Alli II. di Settembre, del 38.

### A M. Carlo Gualteruzzi.

missin

un delica

Hi dilet n tosto in

1170 , 1

HIR oma en, lubite

अ मार काम

Vescouato

wat dan b

moni, or

mene na

, die app

ne quelle:

where, does

la, & gio

mere effer

mlelorob

क्तिंगिर्धामा

Mi piace

Liquelli P

rafo, che pe

Morro pen

ारे में वृष्ट

merici mi

Titte, o

false. Q

",da Na

apotrà il

Potreste mai credere, ch'io fossi tornato a Sessa, per non hauer trouato in Napoli alloggiamento per li miei denari? et pur è uero. et finalmente i prono stichi del Florimonte hanno hauuto effetto, il quale mi soleua minacciare, ch'io capirerei a Sessa uolen do, o non uolendo, et che mi ci fermerei forse piu di quello, ch'io nolesi. Direte forse, che ho gran torto a preporre Sessa Roma: et chi non sapesse le miera gioni, credo che ui daria ragione. ma mi riseruo a dirle a bocca. per hora basta, che, senza dirui la mag giore, o la minore, ui dica questa conclusione, che, piacendo a Dio, mi fermerò in Sessa tutto l'inuerno, & alla primauera, nontrouando alloggiamentoin Napoli, me ne tornerò uerso Verona. Se li Sessani saranno uassalli de' Romani, M. Galeazzo, come cappellaccio di questa città, comparirà alla corte a fare il Q V AN Q V AM, et io mirimarrò con mi bo gua la uecchietta a dir delle fole appresso il foco. Mase quel maneggio non succede, non credo, che gli incan ti di Medea il potesfino muouere di Scsa, nongià perche ei su cosi insensato, che preponga la conner satione d'un malenconico, ignorante, et inetto, a tan te gentilissime pratiche della Corte: ma sappiate, che questo nostro filosofo è Peripatetico nel parlare, et nel compor Dialogbi, et qualche uolta è ar-

PRI I MO. LI. di Sette 305 co seuerissimo, o insopportabile Stoico; m.i ne fatti è un delicatissimo, O piaceuolissimo Epicureo: O, chi si diletta di quella heresia, norrà sempre nine zzi. 131 re piu tosto in Sessi cinque mesinelle delicie di M. Galeazzo, & poi morire, che uiuere cinquanta tornato assi anni a Roma nel palazzo del Papa. &, per dirui alloggiamenn il nero, dubito, che questa filosofia non piaccia anfinalmente im cora a me piu di quello, che si conuerria a uno creato to effetto, il a nel Vescouato di Verona; & che questo hamo non ereia Sessa mitenga qui per la gola, proponendomi certe almerei forse tre ragioni, & pretesti apparenti, perche la ragiobe ho gran in ue non se ne uergogni. Maboramai mi sento tanto on sipesse le preso, che appena le Homelie di Chrisostomo uiue, . ma mi ria non che quelle morte del Sign. Priuli, mi porriano senza dirui la persuadere, che io abbandonassi questo filosofo t.inconclusione, to dolce, & giocon lo. si che non u'affaticate in scriner lettere essortatorie, che tutti gli oratori di Ro-Ba tutto l'ime alloggiamen ma con le loro belle parole non hauranno mui tanto del persussiuo, quanto queste delicatissime delitie co rona. Selis Galeazzo, T i fatti. Mi piace, che quelli miei uersi non sieno dispia ciuti a quelli Poeti eccellenti: G, perche conosco, parirà alla che mi ho guadagnato questo poco di credito piu io mirimani per caso, che per giudicio, o arte; se surò sauio, non To il foco. M mi esporrò piu alla fortuna del comporre: ma mi co edo, che glim tenterò di questo poco fauore, che supera di gran lun ischa, noas pongala com gai meriti miei. R ingratio V.S. delle nuone, che ci bascritte, O'piu uolenticri la ringratierei, se fosc.et 174 to,11 : ma (10) in sero false. Quanto alla espeditione della mia penctico nel par sione, da Napoli ho scritto a V.S.che il Sig. B.renlebe notices gola potrà informare: perche pochi most inanzi il Succo

306 L I B R O

sacco di Roma, espedì la Bolla, & mi promise di met terla al piombo nel partir mio di Roma, il che non credo che facesse per quellaruina. Delle decimerin gratio quella contutto il cuor della benignità, che ui mette. Ho banuto lettere dal Clariss. M. Marco Contarini, ilqual promette di farmitutto quel fauore, che potrà. Il portator di questa è quel giouene, che m'ha accompagnato, ilqual torna a casa. Di gratia V.S. bisognando il lassi riposarin casa sua due gior ni, & li troni qualche compagnia per Bologna, o per Pesaro, perche non osa caminar solo. Io l'amo grandemente, perche è buon giouane, & m'ha ser uito eccellentissi mamente. In Sessa. Alli xi. di No uembre, del 1538.

histofts; fa

rimonte,

जाताः ए है।

excupate in

gomincia,

Inlia plan

raccomana

min del no

dos, di Non

AM.

Miduole, chi

dieme con

Ma Veron

ide a direil

arpineta di

Chuomo del p

shells, et lan

sto botore,

mi, chiomin

obedina, ta

finica, bench

the mricon

udi quella mi

rlerime al

etanto la co

Jani, liqual

acerba alle

fieda Seßa

A M. Gio. Franceico Bin . 13

Horiceunto, & letto con grandissimo piacere il facetissimo poema del uostro secondo Horto, alquale, il douer uorria, ch'io rispondessi per le rime: ma uedete, che disgratia. Questi giorni passati uenne da Roma una inuettiua contra quella mia clegia tanto acerba, & terribile, che le mie pouere Muse se ne son suggite, non tenen losi secure ne anche in Sesa, do ue M. Galeazzo faceua loro una bonissima compagnia. Se torneranno a uedermi, io sarò la risposta alla Eccellentia del uostro Horto, senon torneranno, ei m'haurà per iscusato: sapendo che ne anche il suo ter reno produrria cosi sioriti uersi, senon sosse coltinato, & rigato con le acque del sonte Caballino da quelle belle uergini. Ma, quando egli nolesse in ogni modo

larisposta; fate, ch'io il sappia: perche le Muse del Florimonte, che non stimano inuettine, la faranno per me: É sin da horal hauriano satta, se non sossero occupate intorno ad un poema Heroico bestiale, che comincia,

romise dime

a, il che na

lle decimer

nignica, cher

M. Marco C

o quel faunt

l giouene,

als. Diggs

2 Suz due ro

folo. Io la

E, Onh

Allixia

hmo piaca

Herro, 2

e le rime:

Principa.

a clegia to

re Muse for

he in Sela

ma complete

rnetanno, s the il fuois

e colting

ogni mod

11

Iulia plantauit Diua, rigauit Apollo. Miraccomando alla uostra Reuerentia, & alla Eccellentia del uostro amabilissimo horto. In Sesja. A 25. di Nouembre, del 38.

A M. Gio. Francesco Bini. Mi duole, che la lettera, ch'io ui scrissi, sia perdutainsieme con molte altre, ch'ioscriueux a Venetia, et à Verona. ma non crediate gia, ch'io me ne doglia, perche ui hauessi scritto qualche bella lette ra; che a dire il uero, non è mia arte; ma perche haurete hauuto gran fatica a non tenermi il piu discor tese buomo del mondo, non mi uedendo sar rispost : a cosi bella, et lunga lettera: nellaquale m'h wete fat to tanto honore, che, se ui uenisse capriccio di coma darmi, ch'io ui trascriuessi tuttala Venetiale, douerei obedirui, tantum abest, ch'io doueffi temere la fatica, benche io sia ignauissimo, di mandarui nen ti linee in ricompensa di tanti belli uersi. La somma di quella mia lettera era, che, senon risponteua per le rime al uostro facetissimo poema, non ne deste tant o la colpa a me, quanto ad alcum santi cortigiani, liquali haueuano mandato una inuettina co si acerba alle mie pouere Muse; ch'elle se n'erano sug gite da Seßa, non tenendosi secure ne anche in questi monti:





Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.1.26



#### A M. Gio. Franceico Bini.

136

O quanto misiria caro, che sapeste il martello, che ho hauuto molti giorni, nonhauendo mai uostre lettere: perche sareste chiaro, ch'io ui amo da douero, & ch'iouistimo piu che quattro, & anche sei di quelli .... fatti ultimamente . Ma non ui marauigliate della buona creanza del Padre Florimon te, perche ne sa spesso delle piu belle, per la sua eccellente smemoraggine: datemi licentia, ch'io usi questo uocabolo. Volete piu? L'anno passito essendo noi andati a Monte Cassino, il Prior di quel luogo gli fece le piu grate accoglienze del mondo, & essendo stato assente a pena un quarto d'hora, il buon padre no'l riconobbe, dico del Padre Florimonte, & li domandò chiegli fosse. & poco dopo andando il prefato Priore, O ritornando, pur li do mandò, chi sete uoi? di maniera ch'io rimasi piu stordito, & balordo di uergogna, che egli dimemoria . ne pensate, ch'io burli, che certo u'ho detto il uero. Mi tornando a V.S. la ringratio del buo ricapito, ch'ella ha dato alla mia lettera, & la pregoa fire il medesimo di quest'altra alligata, nella quale scriuo al Signor Paolo, che per hora non solleciti quello stanipator di Lione, perche per honeste cause noglio soprasedere : le quali cause ui dirò poi a bocca, s'io uero a Roma dopo Pasqua. Quanto a miei uersi, in essetto è gran cosa fare un cattino habito: & come si dice, che l'huomo non guarisce

visce mal he fis qu de Poesia ingliero ta r questi cap estri ne ha 1. Galenzzo zoe edi con 711,1111:11 gentiamo; n fenzalagi Mar Co told mente ci cha Mis. io com the flaton the for le pag mo Dio, PT ledda guarda ma, che no me spiller in M prin cipalm vanile, & n cioil cuore. I

AM.

O che nemen itmi lia stati un potrei imi kie gli Enan

R I M O. quarifce mai del tutto del mal Francese, cosi credo 136 10, che sia quasi impossibile a guarir della pazzia della Poesia. Ben ui prometto, che per lo inanzi il martely io piglierò tante purgationi, & tanti siroppi conado mai nofic tra questi capricci poetichi, ch'io spero, che ne uoi, amo da done. ne altri ne hauerete piu richiamo. O, s'io hauesti o anche lei l M. Galeazzo nelle mani, io li darci il malanno: Manonum perche egli con le sue lettere fomemò questa mia adre Florina pazzia, incitan lomi a scriuere. Hor su patientia. per la fuze. Attendiamo pur a compor l'animo, ilche non si puo entiz, dinn fare senza la gratia del Sig. Dio, ilquale prego, che passato este ci faccia conoscere le sue bellezze: che cosi, poco, di quel lun & niente ci cureremo di queste false bellezze della Poesia. Io comprendo dalla lettera del Florimonte, lel mondo, a che sete stato uincitore: O ne ho tanta allegrezuro dhan. za, che forse pochi in Roma ne hanno sentita tata, et Padre Fix prego Dio, VT ISTE TRIBVN ATVS, & poco ! & c.Ma guardate, che non douentaste superbo di ma mdo, pur niera, che no ui degnaste d'esser piu parasito, che que iorimalis sta saria la ruina nostra: anzi siani caro que sto hoe egli din nor prin cipalmente, perche sarete parasto pin ueerto n'ho la nerabile, & rispett ito. Miraccomando a V.S. con ratio deloi tutto il cuore. In Napoli, A 27. di Febr. Del 40. 1.049 ligata, Mil A M. Giouan Francelco Bini her hora M rche per b O che uentura è stata la mia, che la uostra letteali cauf v raimi sia stata data tanto tardi, che se, ben uolessi 00 P. Jak non potrei imitar la uostra cicalaria. Voi, che espoofa fare B nete gli Euangely, nonhaucte ancora esposto quella buotto ma Sentenmariste



PRIMO. facendouitanto altero, che non ui degniate piu d'esser parasito. L'arte parasitica non è così uile come forse pensate. Leggete Luciano, & uedrete, che i primi buomini del mondo in lettere, & in arme, furono parasiti. 10 per me ho prouato l'una uita, & l' altra, & trono tanto migliore la parasitica, che fra pochi giorni uoglioritornarui: & buon per me, sio non me ne fossi mai partito ch'io sarei ui so mille uol te piu contento: & con quelli denari, ch'io ho speso con mille fastidy, harei maritato certe mie nipoti, che sono horamai mezze, non che mature. M1, piacendo a Dio, ci uedremotosto, & parleremo delle cose nostre at lungo. Quanto alla tradottione, M.Si mon Portio è andato in Puglia col Vicerè, ne ritornerà inanzi Pasqua. Pregate Dio, ch'io me ne ricordi al ritorno suo; ch'io per me non ho speranza di do uer hauere tanta memoria: & fin da hora me ne scu so, s'io me ne dimenticassi, come credo, che sarò. M.c.c.i.s.u.ui ani ano, & ui salutano, & io mi raccomando contutto il core a V.S. Non ho ancora ueduto il Signor Gio. Andrea Carassa. In Napoli . A

ERBO O

NT R.

Ara letters

le? O bellige

ini, far com

vi, che questa n

TARO OCHE

firece to

re, uolendon

n rima, chen

14 mamente

farete, chel

cofa ci piaca

124:0,00000

voere la mi

wille, qual

or paragones

the filte !!

l'hucmo ec

cito og al al

con le form la mi contr la pulici, s

10, 00.

e, mentics

To, and

la guardin

acenil-

19. di Febr. del 41.

### A M. Giouan Francesco Bini. 138

Io fui un gran pazzo, T me ne pento', desideran do, che'l uostro Horto mi scriuesse piu tosto che uoi, perche la uostra lettera haueua delle parole ociose, ma questa dell'Horto ha del Satirico, per parlar mode-

RO LIB modestamente il che tuttauia nonfo, tanto per mode nadono as stia, quanto per paura, dubitando di peggio. In effet atutto il ci to il uostro Horto mostra con gli effesti, che ci tiene unio filuta per Chietini : &, perche sa, che a'Chietini connien afami nel tolerar le ingiurie, & render ben per male, ci da ba vingratiate Stonate da orbo, sicuro che non li faremo tagliar le socoi suoi u gambe, ne livisponderemo per le rime : benche nel in, et nostr le apostrofe egli habbia haunto piu rispetto a me, 1,Del 41. che a miei compagni: il che non interpreto, che sia proceduto da amore, ma piu tosto da paura; perche gli altri due non sanno far uersi; ma io imparai già DI M. G discandere su'l Dottrinale. & son colerico, come fa monte l'Horto. Et forse per questo il buon compagno se n'è passato destramente con meco, dubitando, che la cole M. GIO ra non mi facesse squarciar l'habito Chietino, & che Canor non l'affrontassi con qualche Iambo. Ma per la parte mis li perdono, & in luogo di risentirmi ho compassione al pouero Horto, che occupi il tempo in far capi lomi penfin toli, maßimamente cominciando horamai le sue herheffer poets be diverdi a diventar bianche: & tanto piu compaf esigent solame sione gli ho, quanto ancora io sono stato lungamente me,et che, con in questa malitia di far uersi, senza accorgermi, ch' Misognasse, Sa ella fosse malatia: & sono pochi mesi, ch'ione son querella, che guarito, et desidero grandemente, che ancoral'Horto 4, mi fa crede ne guarisca, come son certo, che farà. Vedete, come mo,ilquale be io seruo il decoro Chietinesco. Non so, come si porte-40 kuoi fotter ranno i miei compagni, a' quali nonbo ancora hauu-2 nifi buona to tempo di mostrare il Capitolo: ma spero bene, che el fonte Cab. si porteranno ancora meglio di me: perche sono meti qui Sess pin mortificati, che non sono io : ilquale non solame iquest'arte, Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.3.1.26 te perdono all'Horto leggiadrissimo, ma l'abbracio con tutto il core: et mi pare un'hora cento anni di poterlo salutare, et irriggare le sue fiorite chiome, et riposarmi nel suo mollissimo grembo. Voi fra tanto ringratiatelo da parte mia del fauore, che m'ha fatto co i suoi uersi uenustissimi: et conservatemi nel lasua, et uostra gratia. In Napoli. A 12. di Marzo. Del 41.

DI M. GALEAZZO FLORImonte, hora Vescouo di Sessa.

A M. GIO. FRANCESCO BINI, Canonico di San Lorenzo in Damaso. 139

Io mi pensaua, fratello honorandissimo, che uoi uo leste esser poeta Latino così obiter, per mostrar, che ne sapeui solamente, et che erauate poeta in utroque, et che, come disse l'Imperator Massimiano, qua do bisognasse, sareste etiandio in quatroque. Ma la querella, che fate nella uostra lettera contra amen dui, mi fa credere, che uoi uolete spendere il uostro ta lento, ilquale hauete sin qui tenuto stretto nel sudario lo, o uuoi sotterra. Vededo massimamete, che Callio pe ui sa buona cera, et che con tutta la briglia beuete nel sonte Cahallino a gola piena. Per tanto noi altri poeti qui sessani, i quali sapete quato siamo esperti di quest'arte, massimamente io, che son ualentissimo, questo

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.1.26

nto per mod

gio . Inefa

che ci na

comin comin

nale, didin

motaglia!

: beniber

ripetto anu

preto, che : basura ; percu o iAsparai ga

erico, con:

wło, che lad .

mesino, Ca

li per lina

ns ho com.

nai lesuell

lungana

orgermi,

voral Hat

dete, com

corahaul.

robenesch

ion folim

10



RIMO. m tanto come the ei non era in questo errore di credere, che io ci derosi di fa potessi bauer luogo pur nel primo scabelletto, mi ta Stiano infiere ceua, & pur il core mi titillaua, pensando, chi sa, se he uoi da bu qualch' un'altro crederà, che fossimo due da buon sen to che nonfin no.mami accorgo che son stato bestia, che non deuea lle magrelie. metterci queste ciance: perche se la lettera fosse stapino alli pin. ta letta da altri, che da uoi, senza questa parentesi de uersi राज्य inettissima mi poteuariuscire l'ambitione. Hor sia ima concluse con Dio: so che non tornarò a copiare. Scriuiamo adu ioned unfica que (disse) da Filosofi, & risoluiamo il poema nelli per non func suoi principy, quali sono, inventione, locutione, & lene tutto ocum numeri, nelliquali lo possiamo giudicar degno mar lui, ou parte di laude, & parte di riprensione: di laude (questa parte so che tu la leggi uolentieri) perunto appor doso cena, che nella inuentione è fecondo di concetti. nella elocutiune è Latino. & nelli numeri non è taniio intorno al burino, come Lucano, & Statio, & cert'altri uecofe, che neni della poesia . ma per quali ragioni il giudiin mi pare i chiamo degno di riprensione, bisogna ragionarne carebbe 1 un pocopiu largamente, (adesso uedo che'l cor ui si i è pienz,i stringe) che nella inuentione egli è Ouidiano, & io mile ou io norrei, che fosse Virgiliano, Horatiano, Ca-O DOTTION S tulli mo, & Tibulliano . E' Ouidiano, perche non fono esento fecondo di concetti, tutti gli abbraccia, portineur! o pensameritar laude, dicendo assai: ma sarebbe come noi, w Virgiliano, & Horatiano & c . se delli molti conil nofro ps: cetti, che prosontuosamente se gli presentano nel ema mile comporre, facesse con giudicio una scelta, accettanrein jetil do solumente quelli, che hanno del uago, dell'appar nergognan tato, & che sono atti a dare dilettatione insie-加到, 7733 che



P R I M O. 319

figliarui. Se M. Carlo non torna cosi presto, noi non habbiamo chi ci scriua couelle di la, se uoi non prendete la fatica, hora che ui habbiamo trattato cosi be ne et non state a badar, che noi siamo in uiaggio perche noi siamo caualieri erranti, et non uogliamo di questo mondo, senon quel che ne pare che sia a nostro proposito, quando potemo hauerlo. Fin qui le cose (Dio gratia) uanno non male. Quando uedremo il buon tempo, cel torremo; quando nò, cel saremo noi stessi, se piace al Signor Dio, il qual priego ui spiri a prender buona maniera di uita, mentre dura questa età nouella. Et a uoi mi raccomando. In Sessa. Adi 13. di Gennaio. 1539.

Ter breue, m

che Virgilia

li lasciarille

indo, pinfai

tio, & pole

Ji può fare .

itione si design

on bastane un

, ma bifogue uodam mod

ome fa Virga

pin artifice

igemia, de

lo, & estament, & dispute

nontrous

t qui situ

o mo, che

Mabe, sem

ro.quandos

, ui fa mig

to di fas

, et prenie

nigliore,

leste a com

s perche que

ing due si

fight.

Vostro Gal.

## A M. Gio, Francesco Bini. 140

Voi siete il mirabil huomo, e la marauiglia accre sce l'amore, et la reuerentia. Voi mi ungete, et pun gete in un tempo, et non so qual piu mi diletti. Ma miracol non è, da talsi uole. La mia lettera astrologica mi fa dire, come se il libro, cioè, che, s'io hauessi saputo, che quello hauesse hauuto a salir tant'alto, et questa hauesse hauuto atoccar della censura del Flaminio, satti gli haurei in numero piuraro, et in stil piu Sessano. Ma, chi sa, se sosse stato peggio. 10 non bo così frequentato lo scriucre a uoi, (uedete, com'io ui do del uoi a tutto pasto, il quale non mi mancate

1973.28



RIMO. 321 LABI, DECIPI, MALVM, ET TUR per misigad PE DVCIMVS OMNES. Di quel Vicaoi a scherra rio, perche io non lo conosco, non parlai da me. so be, rande home che, chi mel disse, in parole, et in uista, et in fama mo e non holan straua giudicio, et charità, ne sapeua, ch'io hauessi re non solers tanta sicurtà con Monsig. di Bologna da poterglielo Megio, delouse ridire, ma tratto dalle mie dimande fiscali dife quel aruno le nota che sapeua. et se quel c'ho detto del Vicario, è uero, ber ifcufuto. L che male è, che Monsignor ci pensi, et rimedy? et se erdono, se l'hou non è uero, che male è, ch'io l'habbia posto so petto? Zzoscorno, de Vi prometto su la fe mia, che m'indouinaua, che dire romessa riceus se quel che hauete detto intorno al mostrar la letteimanda, che a ra Astrologica, di che mi sonriso un pezzo di cuore: ti mai. Et fema se Dio mandasse qui colui, di chi temeui, che no latione nonfit; ui schericasse, farei uedere, che son piu matto issai di non se ne sai quel che ui pensate: perche io non credo, che uoi cre. tenta di cein diate, che quelle medesime cose disputarei con M. 5 credenin Ferrante inanzi a chi mi puo far perdere la pensioied alli frace ne: che altro mule non ne temo. Tanto è. basta. Ven mi di chi me gapure, et siaci il tempo. Da Monsignor di Bologna is: perchen io non ho haunto altra risposta, ne l'aspetto, perche FE DE IF penso, come malitioso, che diuentai con la uostra prat DE IVA tica, che, leggendo uoi la lettera mia scritta a S. Si lentre delli f gnoria, diceste, Lassate fare a me, che gli noglio la ndo il pu ur la testa. et S. Signoria disse. Si di gratia, et così uznogliz, E ui metteste a philosophare.malaragia è sioperta. n gli pug Ma non curate, che far è le mie uendette, et forse ch' Fino per # io l'ho fatte a quest'hora. Le fuperdi Senonla facea scriuere, non la leggeui mai, tanto Gim. 100 m cattina era la penna attendo a rifar il primo libro; RARI ABL

322 L I B R O

et duolmi, che nonho ne Bino, ne Quattrino da farloriue dere, et conciare, patientia. Vel mandare i be io infin a Roma, se scriueste come sete acconcio a farmi servigio da poi che crebbe l'autorità. Raccomandatemi al Collega. Et a Dio, Chiericone. In Lore to. Adi 27 Maggio, 1541.

> Vostro Seruitore, benche non ui dia della S.V. Gal.

Paterno

sosto de

gafatica, c

innè le con

to mibaring

codinoi:

me parole, su non noglic

upoca filof

testimoni

intorele, pol

MITIO

nui non ife

Иписте соп

ane al mio

10, OC

mon Att

mono, & P

210 nitengo

wo scuse con

Mo, è mescier

main questo

ins, non po

poitornano

ibe mi fan

guanon ci

mai, & p

Ynalancelles

### A M. Gio. Francesco Bini. 141

Il uostro Capitolo mi trouò in Napoli, et trouom mi in camera con alcuni gentilhuomini buoni, et in geniosi, de quali un Sig. Gio. Francesco Fucino il lesse a tutti. Fu lodato l'autore, et per quello, et per altro: ma questo nonfa a proposito, quanto, chefu testimonio dell'amor uostro uerso di me, non perche cisiano mie lodi; che non ce n'è alcuna, ne ci staria bene; ma perche non hareste potuto, scriuendolo a me, pensare si lungamente di me, senza esficace beniuolentia. Non ui ringratio già dell'honore, et del testimonio dell'amore, perche lungo tempo fa, ui pre si aringratiare, et amare per le giuste cause, che me ne hauete dato, ma confermo le gratie, et augmento l'amore, & paleso l'animo a uoi noto si, ma forse non tanto. so ben io, che maggior fede farebbe di lui una lancelletta d'oline di queste mie diocesane, fareb be dico appresso di noi, che non credete cosi di leggie ria :

R 1 M O. vino dafo. ria Paternostri. a Paternostri dico detti da altri, mandareili non parlo de uostri, uoglio dire a parole, che si dicono e acconcio: senza fatica, con piacere di chi non le prende in prerica. Raco stito, nè le compra. & però dissi, che il Capitolo uo ricone.In La stro mi ha rinfrescate le siamme d'amore nel cuore uerso di uoi : perche so, che le ui sono costate quelle tante parole, o fatica, o pensieri, o forse sonno. When non with ma non uoglio essere cosi facile a giudicare della uo Gal Stra poca filosofia, che non sappiate, che li doni no so no testimoni d'amore, DONANT ETE-NIM ET QVI NON AMANT, diffe ini. 141 Aristotele, poiche hebbe detto, VILISSIMVM BENEVOLENTIAE SIGNUM DO apoli, et trum NATIO EST. & però non uoglio credere, mibuoni, ar che uoi non istimiate piu questa lettera scritta, & esco Fudal da scriuere con tanta familiarità, & sicurezza di di quello, or lettare al mio honoreuole, amoreuole, antico, giocondo, & carissimo amico, che quante oliue quanto, ch stauono in Athene al tempo di quella contesa fra ne, non pa. Netunno, & Pallade .non so, s'io dico bene. &, ben a , ne ci |12. che io uitengo si ingenuo, & candido, che non biso-Scriven all zaefficacebe gnano scuse con uoi, nondimeno, per satisfare a me steßo, è mestiere, ch'io torni a dirui della disgratia honore.et at 100 fa, 10 pt mia in questo Vescouado, che quelli, che uengono a cause, the m Roma, non possono portar niente sopra la lor soma, O poi tornano di là uoti; & di piu, che tutte le co et anoment le, che mi fanno dibisogno, si trousno in Roma, & ma for fe nos di qua non ci si troua cosa, che siabuona per gli bbe di lui r amici, & padroni miei. Vedete, che disgratia ? clane, fuit Vna lancelletta d'olive ho potuto mandare fin qui al of di legg! X . 2 R eue 111

324 L I B R O

R euerendis. Polo uedete che presente da fare a Car dinale.dicolo, che, se lo sapeste, sappiate, che è stata Li prima, & non ui turbarete, se ho cominciato da lui, non tanto perche è Cardinale, quanto perche cominciò S. Sig. R euerendist. a darmi delle uesti, quan do fui nestito Vescouo. L'altra sarà di Monsig. R eue rendiss. di Brescia, che seguirò con la pezza di ciam bellotto bella & buona, picciolo dono si bene alla ricchezza sua, et a meriti miei, che in tre di lo fecife lice: ma alli tempi d'hoggi, che la felicità non si conosce, su troppo, & ne le resto obligatissimo, & la porto, o mi pauoneggio con essatra questi collisec chi. Hor io ui dicoil uero, mi dubito d'hauer detto troppo, ma nontanto temo del molto, quanto del ma le. O , ricordandomi di quella cosi gagliarda risposta che faceste all'Illustris. Sig. Leonello, per gli altrui esempi del miostato tremo. Hora fermiamociin questo, che & in questa, & in ogni lettera scritta, che scriuo, & che scriuerò a noi, ciò che ci tronate, che non solamente non ui piaccia, ma che non ui rida, & appliuda, casatelo come non detto da me, perche non penso di dir parola, se non per piacerui. Non so, se hauete notato un certo darui del uoi a tut to pasto. questo ui su per risposta di quella partita, che direste della nuona setta di tor uia dall'uso dello scriuere, & ragionare queste tante S.V.? Et uedete, se io misottoscriuerei, se la mia noce ci fosse accetta ta, che uorrei ancora tor uia que si tanti titoli nel co minciar delle lettere con quelli spatij, & Superlatiui, & hogià cominciato con uoi, uedro per l'altra 110-

111911 111 91 ena col raci Whey accom mi incarcer moiomo di geiungere a asa bifogne ile lettere i storego un fa tos fecca . 11, chestia bi some fe stell: 1,000amente Winemeil 7 nerbona. Questo foctoff bis algan

Lale

tracome u



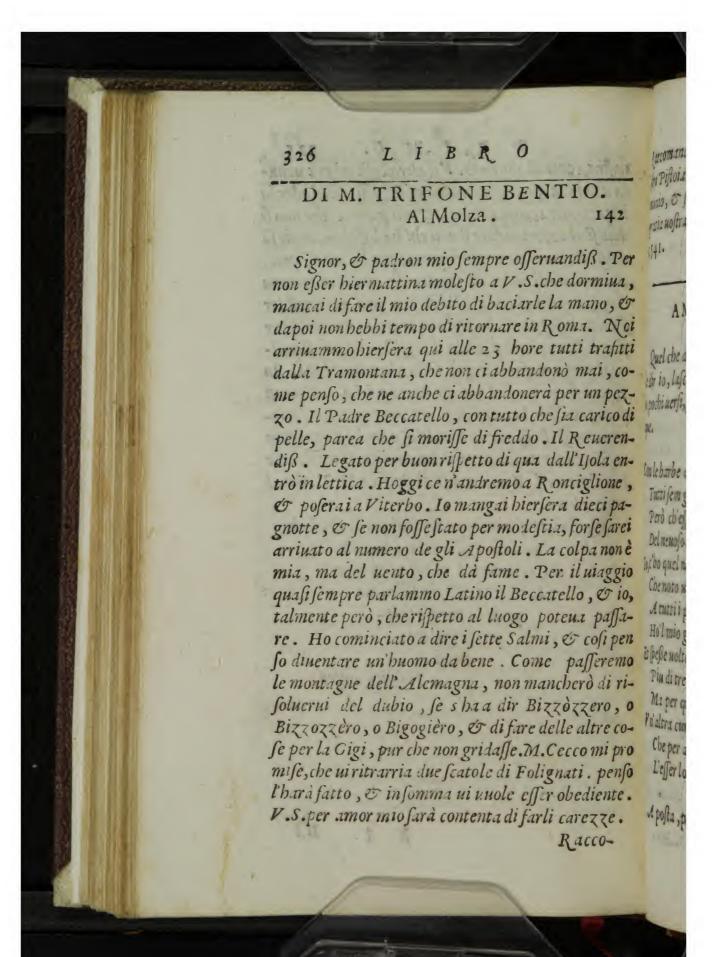

RIMO. Raecomandatemi al Padre Neretti da bene, al no stro Pistoia, al Carandino perfetto, & alla Cigi De NTIO monio, & sopra tutto mintenetemi nella buona 14: gratia uostra . Di Baccano . Alli 29 di Gennaro. Terrandif 3 1541. S. che dome arle la man A M. Dionigi Atanagi. 143 in Roma, 1 hore such bit Quel che de l'esser mio ui potrei con molte parounion ma le dir io, lascierò, che ue lo dica la mia magra Musa onera per unic in pochiuersi, poiche è di tempera ascoltatela adunto che lu cate que. dio. Il Rem gus dall'hou Con le barbe di ghiaccio hoggi a Loiano o 1 R oncign Tutti sem giunti baldanzosi, & sani: viersera du Però ch'esser ne par fuor de le mani defini, for Del neuoso Apennino horrido, & strano. i. La colos Io,c'bo quel natural sodo, & sourano, Per ilu Che noto u'e, senza ch'io hor uel spiani, eccatello,0 A tutti i paßi perigliosi, & strani o cotema of Ho'l mio graue ronzon menato a mano: day, or col Et spese nolte sono andato a piede ) ग्रह द्याजि Piu di tre miglia, non per mio piacere, nanchero Ma per qualche rispetto, ch'io non dico. Bizzozzen Vn'altra cura al cor granosa riede, delle altre Che per altrosto, come un caualiere, 1. Ceccomi L'effer lontan dal mio fedele amico. lignati, pe . La mia sententia intrico Trobelies A posta, per ueder se'l uostro senno li careat Com-R.1000-

328 L I B R O

Comprende, quel che nel mio dire accenno. Mi raccomando a uoi, al Signor Molza, al Sig. Tolomeo, al Sig. Arcisdegnato, al Sig. Segretario, al S. Cencio, al Sig. Poggio, & a tutta l'honoratissima co pagnia di quel nobile, et leggiadro Sdegno. Alli 10 di Febraio, 1541.

A M. Dionigi Atanagi. - Io sapeuo benissimo, che, partendo da Roma, si co me m'allontanauo da gli occhi, cosi ancora mi discostauo dal cuore de'miei Signori, amici, & padroni. Tuttauia m'è giouato insino ad hora, di credere, che donesse essere altrimenti. La cosa è qui, che io sono in Verona, città nobilissima, e mi trouo hauere scrit 10 fino a gsto punto piu di dieci lettere.a me no par graue non bauerne hauuto risposta, ma si bene non bauer nuoua alcuna de miei amici, & padroni, ut supra, & sopratutto del mio S. Molza, del S. Tolo mco, di noi, del Monterchi, che m'è se pre scolpito in mezzo il cuore, no ostante che egli habbia messo a mote me, & ogni altro. Che fa M. Marco Manilio? Che l'unico M. Don Giulio miniatore? Come si porta no i miei Signori Sdegnati, & particolarmente il Principe Spica, e'l Segretario Palatino? a quali sono affettionatissimo. Che sa il gentilissimo Messer Iacomo Marmitta nostro? Et Voi ditemi un poco da uer da uero m'hauete messo in oblio? Patientia per mia fe, che un di ci riparleremo. Bacciatemi la mino al Reuerendo Masseo, dandoli nuona di

H.Marca inabo del finel resto M. Ostaul (plinal S. uil medel Agnolo, e milimo. de della V lono servit 1541. Voibaret hapoelia m K. Trifone G. pha dati, Mifeo: pure INOI. Potret traccom and vil primo e Ere. Non teripetto. B gundi, C NVS . Gone Isig. Tolom inere faran ucui sig. a comandato भवाता. त. ।

quanto poss

M.Mar-

M.M. treantonio suo fratello, col quale questa mattina ho desinato, et spero, che, si come ne l'aspetto, co si nel resto sarà simile a S. Sig. Raccomandatemi a M. Ottauiano Brigidi Secretario del Reuerendiss. Cardinal Santacroce, et a M. Iacomo suo fratello. Fate il medesimo officio co i miei Signori Clauary M. Agnolo, et M. Cinthio, et altrettanto col mio hono randissimo M. Gio. Francesco Leoneo quondam Re della Virtù. Al Reueren. M. Bino dite, che io li sono seruitore. Di Verona. Alli 19. di Febraso. 1541.

Voi harete qui inclusi due epigrammi nella nostra poesia nuova, l'uno è del Fracastoro, l'altro di M. Trisone Gabriele. M. Nicolò Pellegrini, che me

iccenno. M

al Sig. Tolo.

retario, als

moratiffman

degno. Allio

1gi. 14

o da Romafia

megrami dila

cr, & padron

1, di credere, h

qui , cheio a

rouo bauere

tere.a me non ma fi bene

7 padroni,

Iza, del S.II

fore scoloin

nabbiamela

Come figure

icolament.

10? a qualifo

Timo Mela

emi un post

2 Patients

li nuoni d M.Mar

M. Trifone Gabriele. M. Nicolò Pellegrini, che me gli ha dati, mi dice, che già due mesi li mandò al Maffeo: pure a cautela m'è parso di madargli anche a uoi. Potrete farli nedere al Reneren. M. Claudio, et raccomandarmi a Sua. Sig. Io una volta ho ueduto il primo epigramma scritto di man propria dell' autore. Nondimeno non accade parlarne, per qualche rispetto. Basta, che non è pocohauer due huomini sigrandi, CHE PROBANT HOC GE-NVS . Gouernatela mò uoi, come ui pare. Pur che il sig. Tolomeo sippia, che io lisono deuotissimo. Le lettere saranno ben date al Sig.M. Carlo da Fano, a la cui Sig. ancora desidero p mezo uostro d'esser rac comandato, et tenuto in memoria, et gratia del Reueren. M. Cecco mio zio. et a uoi per fine di questa quanto posso, miraccomando.

DI



#### Di M. Girolamo Fracastoro:

lontani/fin

ute il neri

natroni mi

ful altr'hier

non mi laff

ncherelou

& bonoran

the ho con li

province este c

profeshore

cenolezza, et

niafettionai aimo, & l'a do, che le col

rivolgeste il i

la morte n'e

de procede baia de fatti

1010, che pro

lesse hora f

pregarui 17 fo Palatino

tiquei nobi dauostra e

non è necel

Se trai pastori, che fanno et Teuere, et Arno,
Sì risonar dolce Pan la siringa tua,
Insegnando noi cantar tra querce, tra olmi,
Si come gia sece Menalo in Arcadia,
Vnqua s'udio Neòro: egli hor doue l'Adige cor
Sacra al Toscano Titiro quest'hedera: (re,
Tu, metre egli imita Titiro, et te cole, et adora;
Serua Neòro tuo, serua la greggia sua.

#### Di M. Trifon Gabriele.

Contento io uissi del poco una picciola uita, Senza pace unque mai rompere, senza rio Alcuno errore.ma, se cosa empia uolli, Non uo, ch'a me tu terra benigna sij.

### A M. TOMASSO SPICA, PRINcipe de l'Academia de lo Sdegno, a Roma. 415

Che dirà hora ilmio Sig. Principe? non si potrà già piu dolere di me, ch'io non liscriua, & non ten ga di lui quella memoria, che debbo, & si conuiene. Et, quado altrimenti saceste, allhora io potrei bene, et con ragion dire, che il uostro non sosse Principato, ma piutosto Tirannide, & che la passione, & la gradezza, da quai uiti ogni buon Principe debbe esser lonta-



Z-I. B-R-O y Signor ciate ciò per l'ordinario, & non permettiate, ch' sifia, fi de io sfugga, per dir cosi, della memoria di coloro, che hionati/fim stanno sempre fissi a me nella mia. Il darui nuoui. ettie, senza che questi Principi, & Stati di Germania hanno in padrone 2 già consumati molti giorni, & tuttauia consumano mori Acade in consultare insieme, se debbono dar soccorso all'im (centelles, peratore, & al Re de'Romani, nelle cose d'Unghe I. Alli 19 di ria, & che uanno con maggior tardità in queste simili risolutioni, che no usano prestezza (LICEAT TECVM 10C, AR!) in far brindisi, in che auanzano di gran lunga tutte le altre nationi; sareb I M. FA be quisi inettia la mia a scriuer queste berte: che si chi, a M sa bene, che i Principi pari uostri sono auisati del bric tutto minutamente, & da ogni banda. Se io ui uoles si scriuere, che l'Imperatore è nostro uicino, & che lo ueggiamo a tutt'hore, sarebbe un suono molto di uerso da quello di dianzi, doue io per insinuatione ui Signori, et fr essortaua al darui all'anima, che son cose diuerselo mesala perma spogliarsi delle mondanità, & poi attendere a que-"ionto de l'ess ste materie di Principi. Che ui dirò adunque? & ista innanzi che altro, se non che io sono gangalissimo, & se piu diado brocker là si puo dire? & che sia il uero; tutti i miei padroto, che unole ni, & amici, & di quelli, che altre uolte uolenano 10. Ioneden di uidere meco insino all'anima, m'hanno posto in ominio, che fi bliuione si, che talhora dico tra me stesso, quando Att follazzo, massimamente uo empiendo d'urli Trifonesche le col 1. V ditela an line, & il Danubio, che passa a piè di quelle. Certo io sono infortunato nelle amicitie, & nelle serui-Inche pare a tù de grandi huomini. Patientia. Con tutti i miei in-Ouer con la fortunij mi uoglio consolare con questo solo, che il Li pensaa mie

mio Signor Spica, idea della gentilezza, et della cortesia, si degnarà ricordarsi alle uolte del suo affetti onatissimo seruitore. Et per sar sine alle mie inettie, senza sine in buona gratia del Reuerendo mio padrone M. Mariano, del Padre Palatino, de Signori Academici tutti, del uirtuosissimo Cencio, del Centelles, et uostra mi raccomando Da Ratisbona. Alli 19 di Giugno. 1559.

ettiate, d'

i coloro, du

rui nuoui

mania bama

a confuman

occor o 12 in

cose d'Vnon

a in questess. a(LICEA indist, in co. nation; sac

e berte: des

no anisti !

Scioning

nono noti

of mustical

ose dinera

ridere age

idunque?b

10,00

miei pado

re notensu

posto in c

To, quanti

esthe lead

elle. Cer-

elle servi-

176:01 111-

lo, cheil

77718

#### A M. FANCESCO MORTERchi, a M.Dionigi Atanagi, a M.Fa bricio Brancuto, & a M. Marco Manilio. 146

Signori, et fratelli miei bonorandissimi, Io haueuo presa la penna per iscriuerui, et per renderui qual
che conto de l'esser mio, ma Madonna la Musa mi
s'è fatta innanzi, et con mille sue berte, et facetie
burlando burlando m'ha leuato la penna di mano, di
cendo, che uuole essa questa uolta seruirmi di Segre
tario. Io, uedendola cosi lieta, ct festante, et per ciò
pensando, che sia per darui alcun piaceuole passatepo, et sollazzo, non ho saputo, ne uoluto contrastar
le. V ditela adunque, et sate conto, che sia io, che
parli.

Vn, che pare a cauallo un'huom di legno, Ouer con la forcina in sella messo, Et pensa a ogni altra cosa, ch'a se stesso, Comincia da le cose prese ti. Due l'inte deranno, de due no.

251,00

il color

Es



PRIMO. ghi, che perauentura bisognon'hauenano, farò fine: a tutti & quattro noi, & a gli altri miei Signori, & amici Trifonescamente raccomandandomi. Da Bologna, A .... 1542. A M. Dionigi Atanagi. 147 Auanzandomi un poco di tempo dal seruigio del padrone, non sapendo per ricrearmi che altro fare mi son messo a scriuer la camera, doue io habito, che n puntino, è tale, che certo il merita, come uedrete per l'infra scritto Sonetto, ilquale ui dourd seruire per una pie D14 5 na, O lunga lettera, poiche ogni altra materia mi manca, & l'humore ha dato in questa. State sano, & amatemi, & raccomandatemi a tutti gli amici, & out, Signori miei. Da Bologna. A 24.d' Agosto. 1543. Caro Atanagio mio, se di sapere Cercaste forse in qual ciambra si torni Vno, c'ha speso inutilmente i giorni bisuoi. Dietro a la corte, & non è pur Messere; me pare, l Lo ui dirò. Sta in lato, onde uedere , chepari Puossil Felsineo piano, e i colli adorni outo, che f Di belle chiese, & uiti, & olmi, & orni, en mi (0. Posti, come soldati, in belle schiere. Hermi, ne Sopra ha un soffitto, che è uicino al tetto cofifami Oue ( o ladro piacer ) giostran souente ime cari, Topi gia d'anni, & di malitia carchi. on seprei. In dir del resto, & del polito letto, na (finank Ch'empion di meraviglia altrui la mente, amente 1. ghh For an



## AM.Dionigi, Atanigi. 149

Dio sa, con quanto dispiacere d'animo io siastato, et stia per cagion del uostro male, che ui prometto, che le uertigini uostre non danno minor noia a me, di quello che si diano a uoi. Et, se nol uolete credere; il nobilissimo, & d'ogni laude dignissimo per tutti i ri spetti, & particolarmente per l'amorenolezza da lui mostrata nella uostra indispositione, M. Valerio della Valle, & forse ancora il non men nobile, ne

men

udegno M pri malle na

10/1. M1

finete nella i

1, ogattucci

mi, che no

do fatoil H

Che Ante

10 Coportan

uritrosetta,

delle squant

cuino (zran

intrema (i be

uttabe il Boc

ible alla Hor

was. A me cer

a tutto che eg

n Publia & C.

whe scopring a

rifma, & l

PRIMO. me degno M. Agostin Palone, entreranno di ciò per miei malleuad ri, benche ui douerebbe bastar la mia parola. Maditemi un poco, quella gatta, che uoi rpino. soinete nella nostra de'i 2 del passato, è gatta, ogat to, ogattuccio? Ciò dico, perche non mi par di ricor darmi, che uoi habbiate mai sfoggiato in gatti, es-Ma Plati sendo stato il uostro Regno, & grandezza in cagnuoli . Che Antean' andasse in iscambio di Tella mia, si Titto puo sopportare: ad ogni modo la prelibata Antea in lutto, eraritrosetta, Stiticuzza, & peruersa, & impatië te delle sgrugnationi. Onde penso, che per la sua rea natura no sarà mica andata a campi Elisy, come mol te altre, ma si bene a star per fantesca di Cerbero. Sa prete, che il Boccarin nostro m'ha indirizzata una e pistola alla Horatiana, doue ha messo del bello, et del buono. A me certo da una banda è stato gra fauore, con tutto che egli mi dia delle punte false di non so che Publia & c.ma'dall'altra parte anche di fauore, resca. perche scoprirà affatto la mia ignorantia. La nostra Elegia per il nostro Signor Cencio, mi sarà sempre ca rissima, & l'aspetto co gradissimo desiderio. Habbiateui di gratia buona cura, a 10000 11 15 matemi, seruiteui di me senza ni promen risetto. Traccomanda 1011 1111 temi a Madonna प्रश् तर्वाता Laura. Di ter thin Trento. Alli renolezza V.di M. Valor Gennaio. 1546. n nobile, MCH DEL



# DEL CAVALIER ROSSO.

Al Cardinal Farnese.

150

pleoni lire

bo Asculan

maperta gr

7,9012, 07

tati vitor 11

mi. Godano

u, o amm

und Archin

io Cefai,

interia, che g

Abrare gli

icimoniali.

M. Sdi Pal

in Allegrate

Arsfecolate,

Malmiran.

onigiano. O

\*, di noler f

adopar che

mo,c'l nino

mela, tener

Hico, ogmen,

treacióne e

H. Hor ogna

Ma Himeneo

reglio, the m

hongran tr

wendilfino

Hor penso bene, che dall' Orse all' Austro, et dal mar Indo al Mauro sia sparsa la gloriosa fama delle altitonanti, titubanti, et incredibili nozze del gran Caualier Roso, et penso anche, che la sonora tuba della uolante fama habbi annuntiato alli Antipodi, et a quelli, che sono ne le rene de i lor padri, il superbo, et carnalissimo coniugio. Adunque, o fonti, riui, fiumi, anzi mari, apparecchiateui a diuentare inchiostro perfetto, acciò i ualorosi scritto. ri, et gli Astrologi possino narrare, et celebrare per l'universo li discendenti samosissimi di si chiara prosapia. et, o Voi uccellatori dell'uninersorapparecchiate panie, lacci, reti, tagliuole, et ogni artificio raro per pigliare aultori, aquile, nibbi, grifoni, hippogrifi, paperi, oche, struzzi, per prendere le loro penne, et di quelle seruirsi in scriuere tanta incastissi ma incarnatione. Fermisi il nauigare per molti seco li per l'amplo pelago, et seruano le uele in cambio di carta in ordire si pomposa tela: doue anche siritraggano tutti lifamosi gesti delli mici Signori, An tecessori, et Aui. O fonte sacratis. di Parnaso, nasca di te un mare ampliss. et abbeueri tutti i capricciosi poeti, massime gli Albicati, i Marchi da Lodi, i Pro bi, et gli altri spoluerizăti le rime Toscane, et gli fac ciatali, che me, ct miastir pe imortalino. Faccisi de i galconi

PRIMO. galeoni lire dolcissime, et per corde si adoprino le sar \$50. te, et p l'arco la nolta di S. Pietro. Et il grade Aure lio Asculano in cima della cupola Fiorentina a boe ca aperta gridi le pompe, li fausti, labeltà incom portabile d'ambidue li congiunti. Rida Roma, an Austro, eril zi goda, & giubili Italia, & speri per li nostri discë ofa fama del denti ritornare alla pristina beltà, & ai primibomozze del ga neri . Godano i Virtuosi, che hora uedranno risurla fonora the ta, & ammattonata la smarrita filosofia dalli mo valli Inigr derni Archimisti . O Fabij , o Marcelli , o Scipioilor patri, s ni, o Cesuri, perdoninmi le nostre maestà, & ri: Admight , posateui, che già sono apparecchiati li cantarini da recchimenia. celebrare gli abbracciamenti, & sbracamenti ualorofi (in matrimoniali, & nozze piu alte, che'l rogo d' An re, et celana chise, & di Pullante. Pero, principi Ecclesiastici, et Cimi di fi laici, allegrateui meco, strabiliate, uscite di noi stes miker or so si, strasecolate, impazzate a fatto, considerando un et ognia tanto admirando, & stupendo caso, maggior che'l mibbi, gri Parmigiano. Or queste son le proue, questi gli animi, di noler seguire quelli pericoli, che da tutto il rendere le tonta inch mondo par che siano fuggiti, & non ostante che il per molti ko grano, c'l uino uaglia un occhio, una spalla, i denti, la testa, tener tutto il giordo corte bandita. Or su ele in com ne anche fin su dico, ognun, che mi ama, s'allegri meco: perche Signori, A oltre a ciò ne è seguitala pace fra tante altre poten ma (0,14) ze. Hor ognun uenga a uisitarmi, et a toccar la ma no a Himeneo, che è qui meco di continuo. ma sarà i capricola Lodi, i Pil meglio, the mi aspettiate in Roma: che sarò li pres sto con gran trionfo, piacendo a Christo. Et a te, Reme, et glifs Faccifide uerendissimo mio fratellino, mi raccomando, mi ti do galeoni

340 L I B R O

no, ancor che poco unglia: che appena sarei buono a fare acquato: tanto di me uscito è il sugo. Io ho detto assii, senza dir nulla. son uostro al solito. Vorrei di questa lettera ne facessi parte al uostro Eccellentissimo padre, & Signor mio osseruandissimo. Qui s'atte de a uiuere. & fra 13 di sarouui intorno, aspettando da quella la buona cera solita, & la salute del mio ni potino prete spensionato, & discanonicato. Bacio la mano a V. S. Reuerendis. & al mio Signor Papa da bene, quem Deus conseruet una cum omnibus diu. Basta. Di Fiorenza, hoggi 15. nel 39.

detropp

k long que

iglio di me

mugis que promise primise prim

1110 prefera

mor notate

amorali fin

sibuser ci n

ano, non i sinquesto ni simo più i simo più i nocema fos il mocema fos il mocema fos il mino del

M.Galeazz

ton omni

Magratia

I, Bimels

y. nofirob.

विद्वार्थित १४०।

volar giudi

£10, 2 que

Ho hammto

m cranate

ugnia, co

uffre da

#### D'INCERTO AVTTORE

A M. Gio. Franceso Bini 151

Signor M. Bini mio, anzi nostro cariss. perciò che non son solo a scriuerui, ma in compagnia del nostro Monsig. M. Paolo, il qual ui ringratia prima di quan to mi scriuete di lui, et pod del poema uostro, il quale ha letto uoletieri tutto no sol per amor uostro, ma pamor d'esso poema. Or qui hauete occasione d'aspettar da noi una antipoetica all'incontro di quella, che ui scrisse M. Galeazzo: la qual noi scriueremmo mol to uolentieri, se l'auttorità del dettatore d'essa, & la formidabilità dello scrittore non ciritardassero. E, pur che questo poco, che hordicemo, non paia loro anche

'R I M O. arei buom: anche troppo, se per sorte l'intenderanno, & che no o. Io hoden seneuendichino presto. Malasciamo stare i uersi; o . Varreli che sono quelli, che si sono, & che uoi li conoscete Eccellentif. meglio di me.io, che non son poeta, ma che mi diimo.Quis'mi letto già qualche tempo di legger in libri & morti, no, aftettais & uiui la filosofia morale, & Christiana, benche lute del mior in rappresentarla poi sia molto da poco; ho con gran acato, Baciole piacer notato, & admirato un'atto uostro, al mio pa o Signor Pix rer moralissimo, & dignissimo d'osseruatione, dina cum orco d'hauer ci mandato il: seuero giudicio di M. Gagi 15. nel 39. leazzo, non temendo, ne stimando il pregiudicio, che in questo modo faceuate alle uostre fatiche. Io ni stimo piu di questo atto, che non ui stimariano, credo, il Flaminio, To M. Galeazzo, se'l uostro poema fosse lor paruto tanto Virgiliano, quan-TTOR to elor paruto Ouidiano, & son certo, che anche essissiano del parer mio. Virimanto la epistola di M. Galeazzo, accioche habbiate occasione d'esser. citar la uirtù uostra in hoc genere, quod maximum omnium iudico, che cosi Dioue ne facmiss. parcios ignia del es cia la gratia. & in questo modo sarete non sol poeta, mimetafisico, & piu che metafisico. Monorimi di pu fig. nostro ba haunto piacere di nederni essercitar oftro, il que l'ingegno uostro in argomenti Christiani . nel par HOStro, M. ticolar giudicio poi delli uerfi, siriporta, come fo an alione d'after ch'io, a quelli, che ne banno maggior esperientia. di quella, d Ho hauuto caro intender, che fiate piulibero, che Herenmon non erauate prima, & in cosi buona, & dolce com delfa, 50 pagnia, come è quella del Signor Messer Balrdaffas. dassare da Pescia, al qualrenderete le salutationi na paia la per mile

342 L 1 B R 0

per nome di Monsig. facendoli riuerentia per me, ilqual li sono piu affettionato assai, che non gli ho saputo dimostrar con cerimonie. Tutti della compagnia nostra stanno bene, Tui salutano, Tquelli del Reuerendiss. Sadoleto similmente. Incominciai la lettera in compagnia del Reuerendo M. Paolo, hor la finisco solo. A Dio, M. Bino mio carissimo, T dol cissimo. Di Carpentrasso. Alli 14. di Luglio. 1539. andrig

Neare

umolto m

mila prim

intologice

Babrache

Wo fato, by

un ci besbi

legaliberta keftere altr montari, O

akaza un

ldama fera dealoci ufz

hiddezza i

OF REALGED

111. 2 (0)

MITTINE , MI

ola fera,

Do delle c

tus, non ne

Carnenale

Ca dianol

ion le dance

the'l Bargi

tol. Non

Cancellori

ii, stan

gole di qu

mente, q

### DI M. GIVLIO CONSTANTINI Segretario del Cardinal di Trani.

A ..... 152

Hora, Signori miei, io u'ho scritto, quanto al Papato, quel che m'è potuto cosi succintamente tornare a memoria delle cose passate: lasciando indietro
molti, o molti altri particolari, che no si contetereb
bono de termini d'una lettera, ma uorrebbono un uo
lume intero. Restami a dirui della bellezza della Se
de Vacante, che è quasi proprio quel che disse fra
Baccio a Papa Paolo: dal quale dimandato, qual
fosse la piu bella festa, che si facesse a Roma, disse,
Quando il Papa si muore, o quando si fa l'altro. et
ad un certo modo disse il uero. Percioche primamen
te uoi uedete andare cgni cosa in arme, romper tutte
le prigioni, suggire gli sbirri, o nascondersi i Gouer
natori. Non pensate di trouar per le strade, seno pic
che, partigianoni, archibugi, non un'huomo solo, ma

PRIM le quidriglie a decine, a uentine, a trentine, et piu as la per meil sai. Ne crediate, che con tutta questa licenza si facnon gli ho le della compa cia molto male, senon tra nimici particolari cosi lu quella prima furia: la quale il tempo in pochi gioro, or quelling mi addolcisce in modo, che si può poi andar per Ro Lacomingis ma a brache calate. Io per me inquindici anni, che ci M. Paoloha sono stato, benche per mianentura assaisterilmete, वादितात, राष्ट्र non ci hebbi, ne ci uidi mai il piu bel tepo, ne la piu Luglio.1520 larga libertà, ne il piuladro spasso. & come potrebbe esere altrimenti? stando tutti i nostri padroni im prigionati, & noi liberi, mangiando col capo nel sac-TANTIN co, senza un pensiero, senza un dispiacere al mondo Trani. d'alcuna seruitù: tanto che solo il troppo bene, non esendociusi, ci nuoce, & ci fa rincrescer la libertà. la dolcezza del sentir cicalare in Banchi i sensali, che uendono, & comprano, & barattano ..... , quento di .... a scommesse, è tanta; che, chi ui capita la t emente ta mattina, non se ne può partire fino alle 20 hore, indo ins & la sera, che nonsia almeno un'hora di notte. o si contin O o delle cortigiane nestite da utriusque serrebbono = xus, non ue ne dico: imaginateui, che'l tempo del Mezzadell. Carneuale cistia per niente. I cocchi poi a liuree, el che Met O a diauoli, ub ub sono una marauiglia a nederli mentero, a con le dame in uolta per Roma. Non dubitate, Roma, 4 che'l Bargeilo uada cercando per l'arme, o per allifatalina troj. Non si fa camera, ne sala, non Rota, non be primage Cancellaria. Cli auuocati, i procuratori, i cursoromber tim ri, si stanno con le mani a cintola. T in somma ogna derfii Gom gode di questo bel tempo da matti, tanto maggioride, senop mente, quanto nel resto le cose uanno tranquillissino folo, #

LIBRO me, ne si fa disordine, si può dire, alcuno : che è come. lifu pin un miracolo in tanto popolo: ilquale si crede, che 1; non 111 dopo la morte del Papasia crescriuto di piu di X L. mari plai pi mila persone: ne io la vidimai cosi piena questa ilyler 17m Roma: della quale ho meco stesso tal uolta detto, no. by d baner ciessendo Papa, UVOMODO SEDET SO h di quan LA CIVITAS PLEN A POPVLO? wil strad Crediate pur, Signori miei, che non si puo chiamar No six to to perfetto cortigiano, chi non si troua in Roma al tem-White flan po della sede uacante : se ben fosse stato mille anni in i Di Roma corte, & bauesse cacato il sangue in Agone, & fospounto da p se piu che una notte alloggiato in Torre di Nona. lucante, Maio non u'ho detto del cicalare, che fanno i poeti, che ui so dire, che sciorinano per quindici anni, che sono stati quasi muti : & cosi in Latino, come in Vol-DE gare, O non solo Italiani, ma Francesi, Spagnuoli, Tedeschi, & omnis generis musicorum: O. per mia fe infino a' ciauattini, o facchini uoglion dir ALLA la parte loro. O ue ne mando con questa qualche sag gio, che non è però la millesima parte. e bisognerebbe, che io fossi un Briareo, & che mai non facessi al-Marifs.com tra, che copistare. Ma è ben ragione, che uoi non go Hofentito diste cosi d'ogni cesa: poiche potendo non sete uenu 11, To nel no tia Romaa staffetta. Mi dimenticana di dirui, che talano poc il Signore Ascanio Colonna si riprese lo stato suo sen Rie orecchie za un colpo di lancia, & senza pur cauare una spada. bueff credi Sono qui il Sig. Fabricio suo figlinolo, il Sig. Camillo de buomin Colonna, & il Sig. Pirro: & dassi campo franco a chi unol combattere. Sulla piazza di Santo. Apostolo. sto errore tiescre sti Che dite bora della sede nacante e non ni pare, che na fratell 1 17

PRIMO. 345
ella sia piu bella uota, che piena? Es perche è si bella; non ui marauigliate, se questi Renerendissimi si
gnori purpurati ci sudano per poruisi a sedere, es se
ci suderanno: tanti sono, che la uorrebbero, Enon
l'ha d'hauer però, senon uno. Hor io u'hoscritta la sesta di quando il Papa è morto: non m'obligo già a
quell'altra di quando il Papa sarà fatto: perche uoglio piu tosto, che uenendo a Roma la ueggiate, che
l'udiate stando lontano. A Dio adunque, a riuederci. Di Roma. Il di 17. di Gennaro, E quinquagesimo
appunto dapoi che s'entrò in Conclaue 1550. Sede
Vacante.

she è com

li crede, che

i piu di XL

piena questa

olta detto, ni

EDET SO

POPYLO

puo chima

Romalion

o mille amin

Agane, & fol.

ne di Nous,

fanno i poen, vaica anni, da vecome in Va

s pagrudi,

icorum: !

ni noglioni la qualche a

e bisogneraon sicessis

be not nong

ion fete were

i dirui, che

Auto suo sea

ig. Camillo anco a chi

spostolo.

ella

# DEL MVTIO Iustinopolitano.

ALLA DVCHESSA DVRBINO in persona del Verno.

Illustriss.come figliuola amantissima.

Hosentito, che in casa uostra, nella uostra camera, & nel uostro cospetto alcuni mici nimici di me
parlano pocohonoreuolmente. Et, se io stesso con le
mie orecchie uditi non gli hauessi, non so se io me lo
bauessi creduto, quando altri me lo hauessi riserito,
che huomini di tale intelletto caduti sossero in coss
fatto errore di dire; che mia sorella state sia degna
diessere stimata di me migltore. Et, quantunque
tra fratello, & sorella non si debbia uenire in contesa,



P R I M O. ne non sida se, che parlano non per ragione, ma per interesse par ella Libias ticolare: la onde loro non si bada dar fede . Anzi d.s der questas questo potete fare argomento della mia bontà: che, come ci fons quanto è miglior la pace che la guerra, tanto sono same and migliore io, che procuro la pace, che la State, la qua ente habit le metrisce la guerra. Et, si come universalmente pius hauete pochi, giona la pace, che la guerra al mondo, cosi è consee, non he nen guente, che io di bontà a mia sorella debbia essere an iuspe le cojen tiposto. Ma, per parlare in questo sog getto con quell'ordine, che da una cosa di tale importanza si richiede, di lete moungu co, che a far comparatione qual di noi sia megliore, fia materiale considerar ci bisogna qual di noi sia piu utile alla hu I poneri, & R mana generatione, et alla dignità dell'huomo. che se de difendorfi, a questo modo le condicioni nostre uorrete considerare, (secondo che ragioneuolmete cosiderarle douete) tuoce. potrete ageuolmente intendere di quanto io a mia so a doler si di rella sia superiore. miet temp Et prima niuno negherà, che sotto il gouer-Cordinatan no di lei molte piu persone ammalano, et muome. Mona iono, che sotto il mio, &, che lo piu di queler fidilens le, che muoiono a' miei tempi, ci muoiono per percioako le insirmità prese sotto la State: percioche ella is modica di col suo souerchio caldo rilassando, et debilitado i cor neget dales pi, a mille male impressioni gli sa soggetti, delle qua tian 2101/1 li poi che infertisi trouano, io ne per mia bontà, ne p arte di medici, non gli posso liberare. Et se nolete co-TROTH SHE m1 h1160 ! noscer la ucrità di questo, che io ui dico, ricordini, che mia sorella Prima uera, la quale è una gionine male plom: da bene, ogni nolta che ella ritorna al suo gonerno, of intende sonfiglia te, che



#### PRIMO. e sopragin Col caldo l'huomo non può mangiare, ne mai si satia ni, a quefis dibere; ilche è cosa pessima. Col freddo si mangia co alla mali buono appetito: non si bee souer chio: & il tutto ritor cosi bizine nx in ottimo nutrimento. Con la State la notte uon se può dormire: sista in continuo trauaglio di gittarsi a uerita is ome glibus. bor qua, bor là per lo letto: non si digerisce: si suda: ne mai l'huomo si riposa: poi la mattinasi leua storimici, colife. dito: bisogna, che dorma di meriggio: ne seguita dodellaminitie lor di capo, & molte uolte delle infermità, & delle malar glibu morti. Con me ueramente si gode de letti tiepi: quielicine, leguli tamente si dorme : si fa buona digestione : la mattina e, facento oc. l'huomo si leua lieto, & sodisfatto: & tutto il gior clusifere : Che no si sta desto, & in buona dispositione. Appresso, eflacion fol a quale bora altri fa meco essercitio, ne prende diletto tolofo? Sek sentendosis scaldare: ma con la State ne prende fastitestimons. diosentendosisudare. Lascio di dire, che soaui profudi lei, chitte mi da quel sudore ne mandi mia sorella dalle ascelle, ma abra, a da' piedi, & da ogni parte della persona, che sono atti a far uenire smania altrui. Tutte le cose adunrila 1,5 k que che nel nutrimento dell'huomo si desiderano, & do il calora che alla salute sua sono necessarie, senza comparatio come could ne alcuna si fanno meglio, & piu utilmente con es-\$ 318 mg. so me, che con esso lei . Et, quale è quel piacere? qua i, fe almbi le è quel beneficio, che da lei possiate hauere, il quale fanno, fo con la sanità possiate comparare? fermamente dir no calti, il fuo me ne potrete niuno. Di che ne seguita, che megliore è done se be il mio regimento al mondo, che non è quello di lei. nrimedia-Ma, & per Dio, che piaceri, & che benefi-" andare al cy si hanno mai dalla State? To per me non ne so me'lusneder niuno, che rileui. Mi allegheranno i fronortali. duti Col



the co/2

ulle no

# 11 lo

ושל סמלמו

ko, lejto

in the n

the All

90 , faith

h.Et, il 1

elemoli, i

Midiando

willanel

हीर (1407

1. Or. (c)

i confesso

Einfe alo

\* maniere

wi berclo

mbe long

Algust

Limedici

Mare. Di q

m, cal

Pareal

lode grand

noto procorect

to, et le f

molte cose, che da me sono state dette. Elle sono cose di una brenissima uaghezza, ma di niun giouameto: oltra che sono anche non cose sue, mareliquie della Primauera; et piu banno da esser gradite da garzon celli, et da fanciulle, che da esser poste in consideratione da huomini di alcuna auttorità, et granità. A queste cose diletteuoli poi si oppongono allo inco tro quelle altre, che sono di piunoia, che non sono queste di diletto, le mosche, le pulci, i cimici, i tafani, le zanzare, le uespe; et i galauroni, animali fastidiosis simi, et pericolosi, de quali la State è madre naturale et io sono loro nimicissimo, et a tutti ne doil bado del la mia giuridittione. Et, percioche cotali sporchi ani mali di corruttione si generano, mane ando essi nella mia stagione, et in quella non generandosi, apertamente siscorge, quanto naturale sualla state il corro pere, et quanto sia di diversa operatione la mia natu ra.Il che ancora dalle carni mortesi comprende; che raccomandate a Madonna la State dall'un giorno all'altro putono; et nelle mie mani lungamente si co seruano. Ma che dirò poi d'una altra sua getilezza? che ella si prende piacere di andar quà, et là corrompendo l'acre: et done iofo, che le persone stiano sanis sime, essa guastando l'aere le ammorba? Et che cosa ha fatto lungamente infame Pesaro, senon la State? Che.



352 L I B R O

nore del quale io ne sono l'auttor principale: E la metà di questa gloria è mia; percioche (secondo l'an tico detto) chi ha cominciato, ha la metà del fatto. Et medesimamente anchora delle uue, E del uino, no bisogna che essa si attribuisca di darne il benesicio al mondo.

me interi,

mini,er

udel contac

We mies the

rolofial con

ix for coft

unta atten

sin letto, O

waltri uno

sperifi un

himpediti

Decione, 14

munio gu

adi con cali

pipola si pr

ine pericolo

we, che a tut

de da me p

medera a ou

Hunghi gion

Mancro, del

Viprenderà !

Tibe fi prema

ale punte, q

in ammato

To. Ladoue

labergo, (

whi dinersi

he non corre

no fattions

Mi dicono, che la State fa le strade megliori, che non fo io: & questo è tutto quel bene, che dir ne posso no. Et che importa ciò? Se io ho il fango; et esabit la poluere, molto piu fastidiosa che il fango. Il fango imbratta gli stiuali, & la poluere tutta la persona dal capo a piedi; tura il naso, & le orecchie; empie la bocca; & accieca gli occhi. Et contra quella nonui ha riparo ne nelle carrette, ne ne'cocchi, ne nelle let tiche, alle quali io fo portar rispetto dal mio sango. Soggiungono il fastidio delle neui, & del ghiaccio. Et questo dà occasione a me spesse nolte di ridere: che coloro, i quali, quando è il tempo proprio del ghiaccio, & delle neui, gli biasimano, poi contanta affettione gli cercano al tempo della state, che è suori di flagione: & quelle cose, che un tempo ueder non possono nelle campagne, & nelle strade, in uno altro disiderano di hauerle nelle mense intorno alle loro ui uande, & nel uino. Per che da questa peruersità di appetiti potete conoscere, quali siano i loro giudicij. Mi, se io ne porto le neui, & i ghiacci, i quali sono utili alle campagne, & alle biade, la mia lod ata sorella ne porta i nembi, & la gragniuola, cose che anulla coja giouano, & condistruttion delle messe, & delle uindemie, mettono molte uolte inruina i paels

R 1 M O. paesi interi; uccidono le bestie, & spesse nolte de gli buomini, e ruinano i tetti delle case con incuitabil da no del contado, & delle città, & questo non fanno già le miei neui, ne i miei ghiacci. Oh i ghiacci sonope ricolosi al correr delle poste, e massimamete le notti, che sono cosi lunghe. A questo ho da dire, che, quale si uorrà attenere al mio consiglio, se ne starà in casa, & in letto, o non sentirà freddo, ne pericolo. Et, se pur altri unol correre, faccia ben ferrare i caualli, comperisi un paio di grappelle per ismontare a mali passi impediti dal ghiaccio, si metta intorno un buo pelliccione, in capo un cappuccio, & un buon capello,in mano guanti foderati di pelli große, & in piedi stiuali con calze doppie, & con calzette sotto, & ad ogni posta si prenda una calda, e nonhauerà ne freddo, ne pericolo. Queste cose ho cosi dette, per mostrare, che atutte le incommodità, le quali, sanno di re, che da me procedono, si può prouedere: ma, chi prouederà a quelle, che correndo la postasi patiscono i lunghi giorni della State sotto l'ardor del Sole, del Cancro, del Leone, & della Canicula? Cheriparo si prenderà contra il caldo, & contra i riscaldame ti, che si prendono? & contra le febriacute, & contra le punte, che quindi si cagionano? Che, se altri co si infiammato cerca alcun'rinfrescamento, egli è espe dito. La doue contra il freddo, quando altri arriua all'albergo, (secondo che s'è mostro) non gli minca no di dinersi salutiferi ristori. Mi risponderanzo, che non correranno in su'l mezo di, ma faranno la loro fattione la notte. Et io dirò, che ai tempi freddi

ipale: 04

(Secondo l'an

età del fatto.

, & del ning

me il beneficio

le megliori, che

che dir ne polla

go; et effabile

ango. Il fango meta la perfone

weschie; curie

ta quella moni chi, ne nelle le

dal mio funga

del ghuan

e dindacis

mio del gla

on tanta di

, che è funta

reder non of-

, in uno alte no alle loro u

perversai d

oro gindici.

, i quali sono

mis lod ats

la, eose che

telle messe,

inruinai

paesi





356 Maga. E hore de giorni della State. Et questa è cosa tanto phi, la chiara, che appresso chi ha giudicio di lettere, non dilettar accade farne altra pruoua. Et, chi altro nonne sa, elle altre guardi alle città de gli study, & uederà che al tempomio molto è quel profitto, che fanno gli scolari, monato per O nullo è quello, che fanno con mia sorella. Io sono ingere, wherete the adunque molto piu atto a far gli huomini eccellenti intutte le sciëze cosi humane, come diuine, nelle qua BINEYA , 12 li consiste il gouerno di tutti i uiuenti, & la salute del w, ne tutti le anime, che non è mia sorella. Et cosi, quanto all'uti une feste, le, & quanto all'honore, et alla saluation dell'huomo, egiofire, ti sono di lei megliore. some, ta Tanto mi potrebbe bastare in hauerui mostrata i, quenti ui la mia eccellenza: ma, per non lasciar parte, che n Ligener 11 mi si conuenga, una altra cosa noglio aggiungere mae, come p ancora, che, si come uoi dite che ognuno di uoi ha uno pr lalettation angiolo per guardiano, cosi diceuano gli antichi gen-वा वर्धा (व व tili, che haueuano un Genio: il quale era cosi detto,o soure a me la per eser con eso loro generato, (secondo la loro opi Pill . nione ) o per hauer procurata la loro generatione, Altroà o pur, percioche l'officio suo fosse di hauer cura de' H, i quali b generati. Et in somma lo baueuano per loro Dio warmi, fa naturale. Credeuano anchora, che ciascuno hauesi dalla lor se una Dea, per la quale etiandio giurauano, cowin mis c me faceuano per lo Genio, alla guisa, che Napole-IN COURT AT TO tani usano di giurare per la uita loro, o di altri. no da afbet Mi di questa non accade qui dirne altre parole. 10 a lopero Perche, al Genio ritornando, diceuano essi, compia multare a cere al Genio, & defraudare il Genio; che era, Keramente quanto se uoi diceste, sodisfare, o mancare alla 4 Hoi fel natu-

PRIMO. tè cosatana natura. Et a me diedero nome di Geniale, come a lettere, non colui, la cui stagione è piu atta a sodisfare, & lero nonne la a dilettar la natura dell'huomo, che alcuna rà che alten delle altre. Il che quantunque si sia in parte mo gliscolm, prouato per le cose dette, non mi rimarrò di agwells. Iofon giungere, che, se bene ui rinolgerete attorno, mini eccellent nederete chiaramente, che ne mia sorella Priluine, nelle que . mauera, ne la State, ne mio fratello Autuno la falaca no, ne tutti insieme non ui danno tanti conuiti, ofi, quanto alim tante feste, tanti balli, tante mascherate, tanmion dell'bugga tegiostre, tanti tornei, & tanti altri giuochi di arme, tante comedie, et tanti altri spettacoli, quanti ui doio solo. Si che, auanzando io cos tauerui molties per la generatione, & conseruatione della humana esta pare, ir specie, come per eccellenza di uirtu, o ultimamente defio reemila per dilettatione, et piacere, non so, con qual fronte woo di uoi bia altri ardisca di noler non che antiporre, ma pur com eli anticis parare a me la fastidiosa, nociua, et mortifera mia e era cofissi con to la lava lorella. Altroà dir non mi occorre, se non, che colooro genersum ro, i quali banno infino ad bora cercato di laibauer coss cerarmi, faranno bene di rimouersi per innanthe per landi zi dalla loro opinione, et di tornare a dire tanciascuno haut so in mia commendatione, quanta hanno detto giverano, i in contrario. Il che quando non facciano, hanla, che Napal no da aspettare, che tutta quella nirtà, la quale ro, o di alat. io adopero in beneficio del mondo, si habbia da altre parole. riuoltare a fare in loro ogni cotrario effetto. A uoi mo efficamp ueramente giudiciosissima Signora ho da dire, che, se enio; che en La uoi stessa co'l bello intelletto uostro cosi honorata mancail al opi-1114-



Dal mio palagio de'gelati gioghi dell' Apenni.

no. A x.di Decembre, del 1558.

Di V. Eccell. buono amico, & come padre,

Il Verno.

### ALLA DVCHESSA D'VRBINO In persona del Verno. 154

Illustriss. Signora, come sigliuola amantissima.

Con molta sodisfattione ho uisto quello, che ui ha scritto la bella, & giouane mia sorella Madonna la State: che, si come quella lettera sua è di parole ornata, & uaga per artificio, cosi dalle sentenze sue la ue rità della mia bontà si comprende, non hauendo ella potuto trouar cosa da ributtar le mieragioni. Et non istarò hora a fare scusa, douendo dishonoratamente di lei parlare, che quando io le sue malitie tacessi, al

tri

ripotrebb

M HOA per

iono chi ho.

ische ella ci

enilmente

hon per 1/c

acho tratto

wiliabban

ins, or che

VOI 142 176-2

State Heco

ve sebene el

unon è per ci kurò quella

antro, che fi uchi firmo fo ubbia estere i Li primanera

deella naca

historenne la

is, cheha p

bene nelle

Kiahebbin

igli anni. di

kuadir, che

per bauer t

jono non qu

maqualee

fornia, gil

RIM ero, che par ai potrebbe pensare, che io a quelle consentissi. It, ormente co per non perder tempo in proemy, de' quali non ha bi ontinuanda sogno chi honesta causa difende, Vi dico primierame npre operete, che ella chiama in suo fauor la uerità, et poi così mies ghica gentilmente la pianta, che a lei piu non se ne torna, Jara sempre senon per isciagura. Mala uecchia astuta ha usato Mento bono questo tratto per mostrar di hauerla per considente: poi la abbandona per saper che ella è una donna sindell Apenin cera, & che non consentirebbe alle sue gherminelle. Voi ui marauigliate forse, ch'io habbia chiamata la Stateuecchia; ma non ue ne marauigliate niente; che, se bene ella si uanta di effer giouine, & bella, eldemico. la non è perciò nè bella, nè giouine; O io tantosto le leuerò quella maschera, che ue la tiene nascosta. Di quattro, che siamo tra fratelli, e sorelle, io che sono 70. necchissimo sono il men necchio: pensate hora quale debbia esere la giouentù, et quale la bellezza di lei. La primauera fu la prima, che uenne al mondo. (che ella nacque insieme col nascente mondo) appres RBINO so lei uenne la State: dapoi l'autunno; & l'ultimo 154 fui io . Si che uedete, che bella giouene puo esser colei, che ha piutempo di me, che ho tanto tempo, Et missima. se bene nella altra lettera appellai giouine la prima ello, che niba uera, hebbi rispetto all'habito, che ella porta, & non 1 Madomula a gli anni. Ma i poeti dicono pur altramente. Ella po parole orna. teua dir, che anche i dipintori giouine la dipingono, nze sue la ne per hauer piu testimoni. Essila descriuono, et dipinhauendo ella sono non quale ella è (che non la hanno mai ueduta) rioni. Et not ma quale ella si mostra. Se uedeste la State in uera oratamente forma, giurereste fermamente di nonhauer mai ueie tacessi, al duta 2 tri

LIBRO fa, che la duta cosa piu deforme. una Gabrina, una Megera, una Eritone, una Liconissa, non fu mai cosi brutta. fano ann quanti ch Ma, uer gognandosi ella di comparir tale, quando habbia fa la Primaucra si parte, la uana femina da lei si prede i uestimenti in prestanza, & con una maschera no, Hergo d'a gionine alla presenza delle brigate con que uestilendofi aci menti si uerdi, & fioriti si rappre senta . poi , come con tutto c di cose sue, tanto uanamente se ne gloria. Perche गणा विष्ट्रांक ioui dico in una parola, rispondendo a tutto quelwie, et non lo, che ella predica di uerdure, di fronde, di fola lettera, glie, & di fiori; che non ui ha cosa, che sia sua, ma uenire a Pe sono tutte della Primauera : lequali ella anche inic Da Par gratamente, & inuidiosamente arde, & consuma, menor foro per non lasciarle ne all' Autunno, ne a me, fratelli impedire, ne suoi. Si che pensate, come ella debbia esere amore fig 1, dapoi unle con gli altri, se è cosi fatta con noi. Poi dice, Eloda fter c che io spoglio gli arbori di frondi, di fiori, & di frut State è nella ti.Di quali frondi? di quali fiori? di quali frutti gli ainuli nele spoglio io, se ella niuno non me ne lascia? Da questo ella (fis dest principio potete comprendere la malignità delle sue daguifa de imputationi, & insieme intendere, quale ella è, & te poluere di che elliè la cornacchia uestita delle penne del pauo rerchio ordi ne. 10, se sono uecchio, per uecchio nsi contento de questo è di esser conosciuto. Ne mi uergogno dimostrar la fus dà alle p mia canutezza, laquale anzi mi ha da far uenerabimente fint le nel cospetto altrui. Ora, se essa nel uolto, & ne' pan fail uero ni ui dice la bugia, lascio pensare a uoi, quanta fede mezod, prestar debbiate alle sue parole. Et, seguitando a mostrarui la sua uanità, Io scriss Me, et an n del Sen la mia prima lettera a' dieci di Decembre: & ella bannoles

R 1 M O. una Megna fa, che la sua sia scritta a 20. di Settembre del mede i cost brutta simo anno. Et cosi uiene ad hauer ristosto tre mesi tale, quandi auanti che habbia scritto io . Ma, sapete perche ella a da lei fimi. habbia fatto cosi? Per far quella data di Pausilip una maschar po, uergognandosi di dir done è il suo albergo, & no con que nesti. lendosi acquistar fauor con la bellezza della stanza, 1. poi, (01); con tutto che ella mai di Settembre in Pausilippo oria. Perde non soggiorni: che quiui si fanno allhora le uindemo a tutto quelmie, et non le messi. Poi, se di Settembre scrisse quelfronde, diff. la lettera, perche fa quella scusa di non esser potuta the fee fue, me uenire a Pesaro per li ghiacci, et per le fangose strali ella onchende? Da Pausilippo a Pesaro certamente di Settem e, & confirma bre non sono ne ghiacci, ne strade fangose da douerle le a me, fraid impedire, ne far malageuole il camino. Ma, o uecchia As elsere com strega, dapoi che la tua stanza è in Pausilippo: Bel niso da star con la bella Mergillina. Lastanza della voi . Poide fori, & be State è nella arenosa Libia tra mille generationi di quali fran animali uelenosi, donde ne uiene la Mumia: Et si ua cia? Dian ella (sia detto con riuerenza delle uostre orecchie) alla quisa delle altre Asine uoltolando per la bollen ignita dellejk te poluere di Ethiopia: doue gli huomini per lo sowale ellat, 6 uerchio ardor di lei sono del colore de carboni spenti: retine del pana che questo è quel colore, che essa per propria natura o mis constal o di mostraria fus dà alle persone, et non quello che elli bugiardamente si uanta di dare alle belle donne. Et, che ciò for Henerall fia il uero . Voi uedete le genti, lequali uengono dal रिक् रिक मार् वात mezodi, done ella ha piu di potere, che sono ne-, quenta fede gre, et arrostite: et quelle, che uengono dalle parti del Settentrione, doue io ho maggior signoria, d, to sail hanno le carni morbide, et bianche. Et, doue l'effette 76:50 cls si nede , f4

362 L I B R O.

se uede, non accade altra testimonianza. Or, se ella fac cia (secondo il suo dire) i corpi piu giocondi, & piu winaci: & se pin giocondi, & pin umaci siano quelli d'un Moro, o d'un Ethiopo, che quelli de'uostri huo mini, o di un Tedesco, o di un Francese, giudicatelo noi. Ma & esamedesima non può fur che non confessi quello, che dico io: che de frutti parlando dice, che nella stagion di lei i corpi sono per la sua siccità di seccati. Et qual bellezza possa essere in un corpo diseccato, ionon me la so imaginare. Et, se ella uolesse forse intendere quella uinacità, per forza, & gagliardia, ne anche di questo uene uoglio lasciare in dubbio. Et, dapoi che ella nomina tanti Filosofi, udite quello che ne dicono. Galeno, parlando di mia sorella, & di me, ci lasciò scritto, che la State gli huomini sono dissoluti, & che hanno le forze debili, & che nel tempo del Verno hanno gagliardezza di forze; & cosi uedete, che io fo i corpi, & piubelli, & piu gagliardi.

Dapoi che sono entrato a parlar di quello, che el la si uanta di sar benesicio alle donne, a questo uoglio sinir dirispondere, poi passerò ad altro. Ella dice adu que, che io co diuersi habiti ui so coprir parte di quel la leggiadria, & di quella agilità, & bellezza, che ui sa piu care, & desiderabili. Et così di quello, onde io merito lode, ella mi uorrebbe biasimare. La State con la uiolenza del suo ardore non ni lascia star uestite, secondo che alla honestà uostra si richiede, che la dishonesta uecchia uorrebbe (se possibile sosse) farui uedere ignude nel cospetto di tutti gli huomini.

0

pacifaut

di ue ne

EKRO, O

re nel cols

unscire. Et

14, Signora

gudicate 94

edel nestire

bed alcone

un dire altri

dagione d

inon placer

worde me n

Hora, face

kiliala cod p

texte della m

भारत प्राव.

smitorto a di

and parere.

usfar trale

Witz fu op

o nella lette

K. perche

udata cos

urisponden

principio, &

Ella di me

wiha sceme

fremovata

MI.

O noi saniamente la maggior parte di tutti i giorni caldi ne ne state ritirate. Et io con honestissimi habiti ni nesto, & ni adorno di tal maniera, che a tutte le hore nel cospetto di tutti honoratamente ne ne potete nel ciò quella sfacciata mi nol dannare. Voi, Signora, noi, che sete donna sania, & honesta, gindicate qual sia quella stagione, che per questa par te del nestire pin a nirtuose donne si connenga: che, se ad alcune forse, lequali siano così poco rispettose; (2 non dire altro) come è la State, la stagion di lei è per tal cagione di maggior sodisfattione, io mi contento di non piacer loro, essendo securo, che dalle caste, & nalorose me nesarà sempre hanna obligatione.

rife ellafa

ondi, o piu

i si ano quel.

de mostribus

, quadicatela

che non con.

parlando dice.

La Sua ficcia

re in un corpo

Et, se ella no-

per forza, o

iglio lasciaren

ti Filosofi, uti-

endo di mia fa

State gli buo-

nze debili,6 rdezzadifi

piubelis

quello, del

questo uogia Ella dice six

parte di que!

11ezza, che 18

quello, onde cre. La State

Scia ftar 14.

ichiede, che

bile fosse)

0

Hora, facendomi da capo, Ella dice, ch'io ui ho persuasa col parlar mio a tener quella opinione, che tenete della mia bontà. A questo boio da risponder non per mio, ma per uostro honore: che ellaui sa un grantorto a dir, che uoi da me persuasa siate entrata in tal parere, quasi come col sauer uostro non siate at ta a far tra lei, & me giudicio qual sia migliore. Questa su opinion uostra, auanti che ioni scriuesi: O nella lettera mia piu di una uoltane fecimentione . perche non so, come quella ue cchia insensata sue andata cosi a spasso col ceruello, che a quella letterarispondendo non si sia accorta di quello, che nel principio, & nel fine ui è cosi apertamente scritto. Ella di me dice, che sono ribambito, & che la età mi ha scemato il ceruello. Ma ella sembra a me una smemorata, e che del ceruello ella ne sia del tutto pri 81.1 -

Dopo

384 L I B R O

Dopo questo la malitiosa propone quello argom? to, che il buono è desiderato da ognuno, & per ciò è buona. Or, non ui par, che ella sia dotta? Et con questo ella si pensa di ingannar le brigate. Quella dissinitione del buono è stata fatta dal Filosofo per quel be ne, il quale è per se semplicemente disiderato, & non per ogni cosa particolare, che per altro ristetto da gli huomini si possa disiderare, et di lei confissoio, che ella per accidente è disiderata. Ma questa non è la nostra quistione, se ella sia disiderata, o buona per alcuno accidente. Ma, qual di noi sia megliore, O piu desiderabile. Et io a lei concedo, che ella sia per qualche cosa buona, e dico, che io sono migliore. Si che quelsuo argometo nullane uiene a rimanere. la sua bontà è ucramente, che ella alla maturità con duce frutti, & biade, & questo è quello, che la fa dissiderare: ma, poi che quello è satto, non ciba, chi la uolesse uedere, che (come ho detto) ella non è quel buono, che per se sia disiderato. Ma, percioche ella di questo beneficio di maturar le biade tanto si gloria, et cerca di usur parsi l'honor mio, per no torn ire a di re quello, che ho già detto, uorrei, che solamente mi rispodesse, Di che messe ella empierebbe i granai altrui, se io no seminassi. Et, quato a quello, che ella de beni della fortuna cosi gloriosamente si uanta, Io dico insomma, che io le dò il grano, & la primauera tutti que frutti, che fioriscono alla sua stagione. Et, quantunque ella cianci di generare, et di produrre i frut ti, io non so che ella ne generi, ne produca niuno. Bene è

ME HETO, mita gle la piu noi ked mezi uma moli le riscuote onale choce La cucina. li galuinere ugnato, o amuene, a weloro nec ותן דוות דוות סדו me.Ella è b ousle, oltra wai fono p nul effetti, KING TIT OF TRAIN alimenti aceto. Et que undouil as ne da mangi be, che haue tello, in cam 11 quale 10 dalei gli f HI HOglio: segli buoi le campa

PRIMO. :llo argons ne è uero, che ella col suo calore cocendogli alla ma-, o per ciò turità gli conduce. Et in questi effetti tanto siamo Et con queda piu noi di lei, quant o è da piu il patrone, il qua uella diffpi. le col mezo de'ministri fa di molte facende, & goto per quelbe uerna molte possessioni, che non è il fattore, il qua le riscuote i crediti, eripone i raccolti, il cuoco, il lerato, & non tro rifemole quale cuoce quello, che dal patrone gli è mandato al lei conf soin la cucina. lo cortesemente con le mie sementi proueg go al uiuere humano, ottimamente conseruo il gua-Ma questanon dagnato, & prudentemente godendone, quanto si Tata, o onom conuiene, a tutte le altre stagionine fo parte, quan usia megliore to èloro necessario. Et, se iolo consumassi, (come eldo, che ellifa la mi rimprouera) la sua stagione ne uerrebbe a pa-Sono mi lice. tire. Ella è ben quella, che disperde, & consuma, la k 4 rimakrt. quale, oltra che, mentre le campagne, le uit, & gli la maticità in alberi sono pieni, & carichi, ne fa co'nembi suoi que wello, chelis mıli effetti, che s'è detto, quando poi il grano, et il non ciby uino ritornano alle sue mani, quello guasta co suoi ri ellanones scaldamenti, et a questo fa dar la uolta, o diuenire rcioche ens aceto. Et questo è per giunta delle sue bontà, che,le iento fi gloru, uandouil'appetito, non uorrebbe, che haueste pur pa i corane 1 d ne da mangiare, & accrescendoui la sete non uorreb Tolamente mi be, che haueste uino da bere. Et all' Autunno suo fraeigrana! tello, in cambio del buon uino, che ella ha da lui, & h cheellad! il quale io purifico, & riduco alla sua perfettione, unta, Iodio da lei gli si rende aceto, et feccia. Et questo ancora maker a thin ui uoglio agiungere della sua mala intentione, che, e. Et, quinse gli huomini non fossero presti a leuar le biade daldurre i fru le campagne, ella tuttele abbruscierebbe, ue us iniuno. Betascie-746

# 366 LIBR 0

lascierebbe granel di grano. Voi intendete adunque, come ella è da tutte le parti persetta.

La ignorante femina dice hauer sentito tante uolte ragionare i tanti Filosofi, et i tanti dotti buomini, de quali nondimeno non allega detto alcun particola re, et hauendo udito forse di buone dottriue, ne intendendole, le recita con sentimenti torti, et contrary. Ma, che ella quelle non habbia intese, non me ne marauiglio, che, dilettandosi il giorno della Musica delle sue cicale, & la notte di quella de ranocchi, et delle botte, non ha potuto apprender quello, che da gli huomini dotti si fauella. Ella ha sentito dire, che il caldo è amico della natura, et perciò celebra il suo calore come nigoroso, et consernativo, et gli da presontuosamente nome di geniale, inuidiosa, che io sia chiamato con un titolo cosi honorato. Ma apertamente da me intenderete quale sia il suo calore, et quali effetti egli faccia, et quale sia il mio freddo, et quali siano gli effetti suoi. Voi sapete, Signora Illu-Arissima, che nella altra lettera mia io non ui feci më tione nè di filosofi, nè di oratori, nè di poeti, ma semplicemente ui scrissi le mie ragioni, secondo che me le dettò il mio intelletto. Ma, dapoi che ella uuo! fare la filosofa, la dottoressa, et la poetessa, a me douerà anche esser lecito caminar per quella strada, per la quale io sono chiamato: et, per uenire a questo, ui ricordo, che ella fa quella sua divisione de tre beni, dell'animo, et del corpo, et della fortuna, et non pruo ui cosa, che ella dica. Che quanto a beni della for tunaui ho mostrato, che ella non ui da cosa ueru-

13/enon 10 Azinto gliardez manto io l zasi possa. meno, berc ic import a mente inter Dico ada liquale piu male. o mello proce ox la State in nationale LOTOWNER במנו נסונדי Ancenna, a lifreddo yiff Elparticola agliore of ure, ilqual Witto matter risolne . Et motempo. 1: , & che nentofica.s tofigloria Etaggiun percioche

Magliano

na,

na, senon come fa il fattore, o il cuoco, il cui mestiero sta intorno le cose altrui. Della bellezza. E della
gagliardezza del corpo, uoi hauete anche inteso di
quanto i o la ecceda. Et, quantunque dalla gagliardez
za si possa anche argomentar della sanità, pur nondi
meno, percio che questa è quella, che principalmente importa alla uita dell'huomo, di questo piu ampia
mente intendo di ragionare.

te adunque,

to tante vol.

otti bisomin.

cun particula

strive, neina

torts, et con-

intefe, non ne irno della Mu.

la de ranocchi.

der quello, de

ba fentito dire, t perciò celebra

Latino, et elide

misi fe, den

to. Ma 2000-

fuo calores

mio fredha

Signora la

non ui feomé

oeti, ma sen-

condo che me

ella muo. fi-

a vie done-

firada, por

re a questo,

de tre beni,

et non pruo

j della for

००/१ भःरभः

114,

Dico adunque, che migliore è quella stagione, nel laquale piu si conserua, et meno si debilita il calor na turale. & questo è cosa chiarissima, percioche da quello procedono tutte le nostre buone operationi. & che la State piu debiliti, & che io piu conserui il calor naturale, è piu che manifesto: che risoluendo essa, et iounendo, & concentrando il calore, facciamo effetti contraij. Et questo è quello, che dice il grande Auicenna, che l'aere caldo dissolue, & rilassa, et che il freddo ristringe, & fa la digestione piu gagliarda. Et particolarmente di me parlando dice, che io sono megliore a far le digestioni, percioche il freddo dell' aere, ilquale ci è d'intorno, ristringe dentro il calore nostro naturale, il che lo fa piu gagliardo, & non si risolue. Et ancora, percioche pochi sono i frutti al mio tempo, il cui souerchio uso impedisca la digestio n: , & che quelli moltiplicano le superfluità, & le uentosità. Si che questa cosa, della quale la State tan to si gloria de' frutti, si nede, che è all'huomo nociua. Et ag giunge ancora, che la digestione si fa megliore, percioche dopo il mang iare gli huomini meno si trauagliano perrispetto delle strade fangose. Et cos quello,



PRIMO. althuomof conferisce alle opere della natura. Fin qua Caleno. sche la Sta-Dice ancora Hippocrate, e Galeno conferma, che la i, & opera Lite malagenolissimamente sopporta molto cibo: & olutione: & che il uerno questo fa ageuolissimamente, per essere be ello delfa il calor naturale, a cui la natura ha dato l'officio del ite del fredia digerire, la state poco, & debile. Non sa adunque la te il Prencipe folle mia sorella quello, che ella si dica, quindo ella parla del caldo. Che si intende principalmente monuni girli, del naturale. Poi si dice caldo, O non incendio, ne soprasi è detta arsura. Et il calor naturale già intendete, che è onenui baffa leno .Hiporismaggiore al mio, che al suo tempo: Et il calore esteta fano callif. riore piu temperato si ha anchora alla mia, che alla suastagione: che, accompagnandosi i panni, il fuoco, me tempt pinaexciocheilala & i cibi col freddo, fanno un tale temperamento, qua le propriamente la natura disidera: il che non può aco conferifica fare la State per alcuna arte, essendo (come ui ho del ninere 15 già scritto ) i rimedy contra i suoi ardori tutti nocini banno shu ui, & mortali. Voi in uoistessa potete sentire, & ericono.Elfarne la proua del uero: che siano quali si nogliano non femous. freddissime giornate, potrete si fattamente gouernar capione, 05 ui, che tutto il giorno, & tutta la notte, ue ne sta rno, la dice si rete fanissima, senza sentir noia di freddo. Et ciò non per la frigial. farete mai per alcun modo ne gli ardentisimi giorda altra psie ni della State, che ne il giorno, ne la notte senza pe E auniene, che ricolo della sanità il caldo non ui dia fastidio. Vero leempo della è, che ella dice, che anche questosi può fare nella sua fondo si ritira stagione, usando alcuni rimedy, iquali ella poi non lo tempo le di ispecifica. Di tali rimedij ionon ne ho mai sentito tioni si finno perlare; & nongli hauendo espressi, dir cibisogna, La langhez. che o nonue ne habbia niuno, o, se pur alcuno ue ne DOCO Htilita ha, che Aa (0it-

370 LIBRO

ha, che ella sia molto maligna a non uolergliui infegnare. Or, seguen lo il mio dire, Ricordiui, che aleunauolta nel tempo della piu calda State, se per pioua, o per uenti, che uengano dalla fredda regione, ui
conuiene alcuna uolta metterui il di qualche panni
indosso, o la notte addosso, uoi sentite una tal dolcez
za, che da morte a uita ui par di ritornare. Ma,
se nella mia stagione uegono dalle parti calde di que
uenti, che manda colei, si come quelli, che uoi chiamate corine, altroue gli dicono marini, subitamete ui sentite entrar per la persona un fastidio, che non
ui lasciariposare. Et di quello, che uoi in uoi sentite,
non mi occorre a dire altro, senon che a uoi stessa me
ne rimetto.

Da queste cose, che dette si sono, potete comprendere, quanto sia impertinente quella scusa, che fa del le infermità lequali uengono nella sua stagione, dan do la colpa a gli huomini, che non si sanno gouernare. Et prima è da notare, che ella cofessa esser uero quel lo, che ho detto delle infermità, & delle morti, che so no alsuo tempo. Poi, parlindo essa di quella tanta so brietà di mangiare, & di bere, & di fare a certe hore un poco di essercitio, mostra la disficoltà, che si ha di uiuer seco: che, non bastando le purgationi già fatte la primauera, è mestiero di uiuer contanta regola p co seruarsi sani . Il che in alcumodo da me nella mia stagione non si richiede. Di lei adunque è tutta la col pa: di lei, che, togliendo loro la nirtù della digestione, gli fa ammalare, toue io accrescendola, sani gli co seruo. Que'me desimi buomini, che sono la State, so-

210

no anch

ne हि द्राप

la colpa

giori cib

come bas

Prencipi

Hallel

corpi,ne i

wimi sem

corpi noft

no da far i

to meglio

framo be

alla mia ft.

ti, de ano

war le

alafioco

perfections

gaalauir

liper lo ca

MAJHO, CE

les pasono

Horat

the confe

posso neg

ausnzai

me ella

she molt

tofilam

कां,हर

PRIMO.

lerglini infe

ini, che alcu.

te, se per pia

diregione, u

quilche pami

unatal dolor

whare . Ma,

ati caldedicui

li, che uoi chu

orini Subitame

fafilio, che non

ioi m noi fentue.

le a noi fteffank

hatete compres.

Coxfa chefile

11 St 1910 213

eßer uman

lle morri, de i

ouella totale

te, che filish

trioni oin fin

anta regola!

me nella mis

dia digestio-

la, franglico

la State, fo

no anche il Verno: perche adunque que'medesimi be ne si gouernano nella mia stagione, on nella sua e la colpa non è di loro, ma di lei, che porge loro et peg giori cibi, o menor uirtù da farne la digestione, si come hauete sentito, che hanno detto que'maestri, o Prencipi della medicina.

Hauendoui dimostrato quella uirtu, che io do a corpi,ne uiene in consequenza anchora, che da me gli animi sentano maggior beneficio: percioche, essendo i corpi nostrii loro instrumenti, per mezo di quelli ha no da far le loro operationi: & certa cosa è, che tan to meglio le faranno, quanto piu gli instrumenti loro Saranno bendisposti, & ,essendo meglio disposti i corpi alla mia stagione, che a quella di lei, è da conchiude re, che anche con esso meco gli animi siano piu atti ad operar le loro uirtu, che con essolei non sono. Ne dica la sciocca, che i sensi al tempo suo habbiano la loro perfettione: che anzi in quella granluce uiene distre gata la uirtu uisina : & risoluendosi, & debilitandosi per lo calore i corpi, è necessario anchora, che sirisoluano, et debilitino i setimenti. Si che quelle, che a lei paiono che siano ragioni, non sono altro che sogni.

Hora passo a quello, che ella unole argomentar, che confessando io, che molti di me si lamentano, non posso negar di nuocer a molti. Che il numero di alli auanza il numero de ricchi, Catti a rime liare (come ella dice) al miorigore. Et dico, che, se ho detto, che molti di me si lametano, ho anche detto, che a tor to si lametano, et che lodano lei, pcioche essa gli fa la dri, Copolironi, Coi gli tolgo da'ladrone cci, et dalla

13 2 poltrone-



PRIMO. 373 ricchi, a. rispondo quello, che ho detto già di quelli, che corrono in quelli, le poste, che maggiore, et piu pericolosa è la income gli almi. modità de' suoi ardori, che quella de' miei freddi. elle lorore Poi delle strade, per meha risposto Auicenna, che orti, & grel le strade fangose sono di santà et se altri alla sanità te piu chei sua prepone il guadagno, è degno di patire ogni danto a copying no, et ogni pena. to bonorata. De naniganti ueramente ho da dire, che, hauedo e à gli buomi Dio separate le acque della terra, come elemento no KINIO di nproprio dell'huomo, a me sembra, che habbiano fat-Mamia lagio to gran peccato coloro, l quali primi ardirono a met serta formio tersi in mure: perche ben disse Horatio. là done la Sta Indarno Dio prudeute olare a due-Ha da lo scompagneuole Oceano i glianna Separate le terre, eli cofrina Se l'empie naui saltano oltra i uadi, Che da toccar non sono. o fatiche & Chiama egli le naui empie, per mostrar, che uerame e i bente te empi sono i nauiganti, facendo contra il uoler di a fortunați Dio: perche, essendo essi tali, di alcuna compassione degni non sono. Nè perciò con questo mi uoglio direst dimes fendere dalla imputatione, che da quella rea femina M2 11 19 910 mi uien data. Anzi dico, che ella è di maggior nociet non poice mento alla nauigatione, che non sono io: che, facendo ligione. A essa libero il mare a Corsali; fa, che le nau i sono pre the qual is se, le mercantie rapite, o gli huomini posti al remo, Bafta a & menati in cattinità. La State conduce attorno le querra, et galee armate. Et, quante migliaia di persone hauete ; che masentito da alcuni anni in quà, che per opera di Mado na State sono andate in seruitù? Quali ui paiono mag la allega giori . 1/2011-



RIMO. Hanti fodebilitando ella la uirtù della digestione, la natura se iente assa sforza di aiutarsi per altra uia: il che ella non fareb cuna mag be, quando il calor naturale debilitato non fosse. Poi, no da me. doue ella dice non ne uoler parlare, fasauiamente, Azgioni. che, parlundone effa non potrebbe far, che non si senre attorno. tise milo odore. Assui è a me, che essi, ticendo con e prenimo festießer uero quello, che dame ne èstato detto. Lo celohi Quanto alle mosche a'tafani, & agli altri odiosi ormica. Es unimali, non hauen to hauuto, che rispondere, ui mã Chiefy afin da a ueder quello, che ne dicano i Filosofi. Et io non 100so, hagecredo, che ne uoi siate obligata a cercarne, ne io ari tarno, le per spondere altro. Ricordoui pur del molto fasticommunica dio, che ui danno quelle bestie, & quanto sa il cheimai beneficio di chi ue ne libera. Ne io noglio lasciar di ri, ne flimo dir con pocariuerenza, che Plinio chiamai pedocper confer chi animali della State. lo, famons Ma è bello quello, che clla dice di tirar dalla terragli animali nelenosi per far la Tiriaca, & il Mitri i.Et para dato. O proui la benefattrice della humana generatio purala b Lamentei tione. in questo mi hai tu bene auanzato, che to non mti, & iso seppi mui far tanto. Questo è un dire, ti uoglio dar delle ferite, & poi gu rirti. A fir la Tiriaca, & arcio, lealil Mitridato altro animale non si adopera, (per quan Lange me la to ho sentito) che la Vipera, cui chiamano ancor Ti eratamen, ro.or, se quella è da lei sostenuta per far quelle medi utione do cine, che fa ella de gli Aspidi? delle Salpinghe? di amail, Cerasti? delle Hemoroidi ? de gli Hidri? de'R amar oro tanti ri? de gli Angri? delle Scitale? delle Cantaridi? de gli Spondili? de Chersidri? delle Cecilie? delle ire e pur Natrici? de gli Scipioni? delle Botte? delle Phaaciochs reed deree? delle Boe? de Chelidri? de' Iaeult? delle Amphesibene? de' Colubri? de' Basilischi? de' Draconi?
Or di tanti altri animali uelenosi, Or mortali, che
regnano nella sua stagione? Ella si prende diletto di
ue der le dinerse morti, che sanno i meschini, che
in quelli incappano. Che di altro, che di morti, Or
di strati, non si diletta la maladetta, piu siera, che ogni suria infernale.

Se cosi siano pericolose le medicine, & l'aprir la uena nella mia stagione, come nella sua, me ne rimes to al giudicio, & alla relatione, che potete bauer da uostrimedici, i quali ui diranno per dottrina di Hip pocrate, & di Galeno. Che fotto la canicula, & aunti la canicula difficilissime sono da dar le medici ne: & che nelle altre stagioni si purgano le partiin feriori, et la State le superiori, et in quelle uanno co se gagliardissime, et in queste leg gierissime. Et ui diranno ancora, che la State, quantunque la uirtu nel l'infermosia gagliarda, et la infermità graue, non perciò si dee aprir la uena: percioche per le resolutioni, che si fanno in que't empi, incontanente potreb be cader quella uirtu, del che non è pericolo sotto il mioreggimento. Ella, che queste cose sa, uedendole, et sentendole tutta uia, non douerebbe ( se ella haues se punto di vergogna ) lasciarsi uscir di bocca , cose, che cosi leggiermete si riprouano. Ma, per hauer quel la maschera in sul uiso, si reputa, che il tutto le debbia esfer comportato.

A quello, che ella sophisticamente risponde del l'aere, che ho detto di Pesaro, & di Sinigaglia,

da

la quest

delGolfo

rheno, et

dalla State

di puri el

cosemiste.

chora, ch

bene 10,

ge il contra

dile cofe p

fanno, che

mell sere,

contengone

èli fuori

colition is

contenuto.

gran calore

lo, che è

putrefattio

protriame

Et, donde

putride?

di putrefat

Donde è il

de da gli

no la ere

e, che la

ludi, &

fono mass

PRIMO. delle Am. La questo intendendo di dire di molti altri luoghi e' Dracons del Colfo Adriatico, delle maremme del Mar Tirnortali, che rheno, et di altri, che sono sparsi per lo mondo, et che de dilettodi dalla State sono fatti mortiferi. Dico prima, che eschini, che da puri elementi non accade tirar similitudine alle di morti, & cose miste, ne dall'agente al patiente. Et dico anu fiera, che ochora, che io non so, quali siano que' filosofi, i qua li dicano, che io sia il padre della corruttione . So , o l'aprir la bene io, che da Aristotele nella Metheorasitragge il contrario. Che ne'luoghi, et ne' tempi fredt, me nerimet otete bauer de di le cose putrescibili, meno, et piu tardi si putreloctrined His fanno, che ne cal li . Percioche, il calore, che è nell'aere, et nell'acqua, i quali sono corpi, che micula, 8 s contengono, è poco: et perciò la calidità, che a der le medici è di fuori, non può superare, et tirare a se, et ano le partin cosi risoluere il calor niturale, che è nel corpo velle nannon contenuto. Ma, essendo la State ne corpi continenti ime Fixe. gran calore, agenolmente da contenuti tira quelme Linnel lo, che è men potente, et cosi risoluendolo sa la व द्रायम् , ।अ putrefattione, et la corruttione. Di che la State per le roll propriamente dirsi può madre della corruttione. aniente purch Et, donde è, che alla sua stagione sono tante febri Ticolo fucion putride? Donde è, che quelli animali, che sono a, wedendole, di putrefattione, sono in tanta quantità la State? le ella have Donde è il puzzo, che si sente la State per le strabocca, 10/1, de da gli animali morti? Donde è, che, doue il Ver hauer quel no l'aere è buono, è tristo la State? Necessirie utto le deb. è, che la colpa sia dilei. Se io, con tutte le paludi, & con tutti que' mali accidenti, che pos-Bande del sono nascere in alcun paese, sani ui conseruo, & migaglia, che 14

378 L A BI RT O

the ella con que medesimi accideti ui fa ammalare, non si ha da dire, che proceda dalla sua malignita? fer mamente si. La spada in man di un tristo farà mille tristitie, o in mano di un caualier uirtuoso rimedierà a mille scandali. Che, secondo la natura delle perso ne, & secondo la loro intentione, (si come è buona, o rea ) da una medesima cosa se ne traggono buoni, & rei effetti. Hor notate la sua malignità. Ella da me, & dalla Primauera riceue l'aire buono, & poi lo quasta in modo, che; uenendo l'Autunno, & quasto trouandolo, per molto tempo pena auanti che lo pos sa risanare: la onde anche le infermità, & le monti dell' Autunno da lei procedono. La cura, che ha usata & usail Valorolissimo Prencipe figliuolo di Virtue Il Duca Guido Vbaldo, honoratissimo uostro consors te, al quale io ho ritornata la sanità, che da colei gli era stata tolta, la ha usata & usa per liberare i pae si suoi dalla malignità delle sue pestilenze. Che, quan do ella no hauesse dato loro piu fastidio di quello, che foio, egli se ne potrebbe star senza questo pensiero: Ma uediamo anche una altra cosa, dode è questo, che al tempomio da un paese ad altro si passa jenza alcun sospetto? & che al suo le brigate non si assecurano di partirsi di qua per andare a Roma; ne a Napoli? ne di nenir di là in qua? & così di altri in altri paesi, senza pericolo di infermità, odi morte? Questo è pur indicio manifesto della dinersità delle nostre condicioni.

Quando ella dice una di quelle sue cose sproportio nate, non posso contenere il riso. Et questo dico, per cioche

o de corps b hagli confer imento usan into a doner Hora, che simali nasco Non so quella hojani alla e Calin feci u है जर के ता का romaga del a Was CTO HO! konde non dan usino alters soticolari, & 1.5 dell ser metti, che fin la Pasquada stoa que cen gnelli, o di ca Cherifon le, o de con dalla qualiti di maglina (come hogi

inhe ella

muola non

miella?fe

Lifio cop.ur

afobene io

P AR I M 10.3 मांग्रेजीतारे, cioche ella unole anche negare, che i nembi, & la gra 19mitaifa eninola non siano opera sua. Ma, se ella non è sua, di fara mile cui è ella? fermamente alla stagion mia cosè tali non o rimedielascio coparire, p essere elle nociue le neui, et i ghiac idelle perso ci fo bene io uenire co beneficio dell' zere, della terra, ebuoin, o & de'corpi humani. Et ella molte uolte alla stagione w buoni, T sua gli conserua: percioche sa, che allhora sono di no-Elladame, cimento usandosi, come ella gli fa usare. Et io ui cono, o pails forto a doueruene guardare. io, or quefo Hora, che dirò di quello, che ella dice, che tutti eli noi che lo pol animali nascono la State? Questo non udi mai dire io. o le mons Non so quello, che ne crediate. Io condusti un di que she haufar stigiorni alla caccia il gratiosissimo uostro figliuolo, do it Vyra O a lui feci nedere una decina di porcellini, i quali di que'dì erano nati: & ne'medesimi giorni nacqueoftro equare e da colei gh ro in casa del Mucio, suo gouernatore, & ame amico, due cagnoline piccioline come due piccioli topis bet sterm re. Che.m la onde non par, che si uerifichi, che tutti gli animali nascano al tempo della State. Ma, lasciando questi i quello, in particolari, & le lepre, & gli altri animali delle sel to penfiar ue, o dell'aere, quando nascono gli agnelli, o i cae que lo, che pretti, che si mangiano al tempo del Carneuale, etdel a jenza alla Pasqua?la State? Non già: che, se la State nascesfalle masero a que'tempi, hauerebbono altro nome, che dilanea Na gnelli, o di capretti. altri in al-Che risponder à hora a quello, che ella dice de le fe morte? fle , & de conuitis Che gli huomini gli fanno, fastiditi rfied delle dalla qualità della mia stagione ? Che ella, si come è di maglina natura, cosi è maligna interpretatrice. 10 Proportio (come ho già detto) sono chiamato Geniale, pencio-10,000 che ioche

380 L 1 B R O

che sono attissimo al benesicio de la humana natura. Et cosi ui hanno testificato que gran Prencipi di Me. dieina. Et dice Galeno ancora, che i corpi il uerno si nutriscono, & fanno carne, & che di ottimo sangue si augumentano. Il che nonsarebbe, se la stagion mia foße di quella qualità, che ella dice. Io sono ordi nato per consolatione de gli huomini dopo i trauagli di tutto l'anno. I conuiti far non si pono nella State, percioche (come anche ella dice) bisogna uiuer sobriamente, & al mio tempo largo nutrimento (seco do la testimonianza di Hippocrate, & di Galeno) si richiede. Ella uuole, che al suo tempo si facciano lie ui essercity, & con poca agitatione. A me adunque si conuengono i balli, & non a lei. Ella a giuochi d'ar me non è atta, & io attissima, per hauerui mostrato con Galeno, che al suo tempo i corpi sono debili, & robusti al mio. Le mascherate non sono da far ne'tempi caldi, & le comedie richieggono le notti lunghe. là onde per tutti i rispetti, tutte le feste a la miasta gione attimamente si richieggono, come a Geniale, & salutifero, che sono: ne a lei ne conuiene parte alcuna.

L'hauer pur dianzi fatto metione della cacciami fa tornare a mete il diletto, & il piacere, che da quel lodatissimo essercitio si prede, & quale sia quella uti lità, che ella conferisce a' corpi humani, sacendogli sa ni, & robusti. Et questa è pur cosa propria del mio tempo. Et dice il Poeta de' Latini, della mia stagion parlando:

Allhor tempo è a le Gru tendere i lacci,

Le

ureti a'ce

le se litan

Et parla

Imoi Pren

melto per no

ircitio. Et qu

Aquella

rella mi da

m. Et, chi gl

भ्रात्रह्0 मार्ग ,।

Che io us fis

6 albere, que

no viverefte

ugesula, do

deil mangian

wife, che al

malla mia gi

winon foßer o

surto, che ni

ara, che io un

Et, ber uen

meso, chi sia

come ella fem

re, il dormire

ne nella mia

feccai corpi

suoi tempi

ella effercit

toil puzzo

fi mimali



Che io ui faccia attendere solamente al mangiare, of albere, questo non concedo io: che, se questo fosse, non uiuereste sani nella mia stagione, occidedone piu la crapula, che il coltello. Ma, percioche ella dice, che il mangiare, & il bere sono cose perni, iosissime, conf. so, che alla sua stagione sono tali per colpa sua, ma alla mia gioueuolissime per la mia bontà: che, se tali non foßero, non andrebbono in quel buon nutrimento, che ui hanno detto que'gran dottori de la natura, che io ui ho allegati.

A me adunque

a a ginochi da

14erus molt si

Tono debili.6

da far wien.

notti . Ae a la mich

me a Gentle

onuiene pote

ella cacciami e, che da quel

(is quelli mi

facendoglist.

oris del mis

mia flagion

Le

Et, per uenire alcuna uolta ad un fine, Voi hauete inteso, chi sia quella bella giouine di mia sorella, & come ella senza corda ha confessato, che il mangiare, il dormire, la digestione, & l'essercitio si fanno be ne nella mia stagione, et male nella sua: che ella disecca i corpi, che le morti, & le infermità piu sono a suoi tempi. Et appresso da lei si è consentito, che ella essercita la guerra, & io la pace. Non ha negato il puzzo del sudore, nè che que brutti, & fastidio si animali, ch'io dissi gid, regnino ne suoi tempi.

382 LIBRO

Poi bauete sentito, che ella ha anche affermato, che piu sesse si fanno nella mia stagione, che in tutte le al tre. Et in somma per cagione de beni dell'animo, del corpo, & della fortuna, per l'honesto, per l'utile, & lo diletteuole intendete, che io a lei di grandissima

lunga sono superiore.

Or, percioche ella si ha preso piacer di recitar le ingiurie, che di me hanno dette alcuna uolta i Poeti, io, se uolessi, potrei leggiermente renderle il contracă bio:m.1 percioche del detto di coloro non mi curo, bauedo di me detto i Filosofi allo, che hauete udito, &, sape lo che i Poeti molte nolte p accomodare un uerso dicono vna parola p una altra, no uoglio cercar di honorarmi con la testimoniaza de gli altrui biasi mi, ma solamente p la eccelleza de le mie codicioni: & ui dico, che l'Anno Signor Padre nostro rinoua ogni anno ne la mia stagione il principio della sua signoria. Et, per qual cagione pensate uoi, che egli lo faccia? fermamente nou per altro, se non percioche questa è la più solenne stagion ditutte stagione ucramente da Prencipi, & da Signori, & da persona di grande animo, & di ualore, non si conuenendo la Sta te senon a qualche flemmatico. Si come il didelripo so, che ordinò Dio dopo la creation del mondo, è piu solenne, che gli altri di : cosi questa stagione, laqual (come ho detto) è stata ordinata al riposo, è la piuso lenne delle altre tutte. Et per questo etiandio in que stasifanno le tante feste, che le feste a tépi di festasi richi ggono. Et questo nolle anche inferire il buon Virgilio, quando fece quella comparatione della mia

elle altre dire prepo laquiete de Golono ico Dellacquist Lieti atten le @inunail strisoluc i pe Le carche nas Eilieti man Hand og mant Et, per fark Is some ils bulsempo o 100 ET 1 37 שוני סווס מודים b, colinalle ad tutte le nouso, et der libumana ge homore miha bafacto degr comportate. pestilentiof a fame, Lague ad altro, ch finalmente il monto fi rinodrilo

no: che Ou

alle altre stagioni, che è dal mare al porto, questa alle altre preponendo a quella guista, che è da antiporrè la quiete del porto alle tempeste del mare.

Godono i contadini al tempo freddo

Dell'acquisto, c'han fatto, & a uicenda

Lieti atten lon fra loro a far conuiti.

Gli inuita il Verno, il quale al Genio è amico,

Et risoluc i pensier, si come quando

Le carthe naui han gia toccato il porto,

E ilieti marinari per le poppe

Han d'ognintorno poste le corone.

ermato, di

in tutte led

L'animo, del

er l'ucile, 6

grandiffina

r di recitale

inoltai Poei

erle il contiaci

non mi dra.

ne banctendita.

accomeday as

no nogliocaca

gli altrui bich

e mie cociona

e nostronius

ioio dellius.

uoi, com

non persount

flagione ati-

deportonesi

nenenaolisti ne il didelrim

mondo, è pia

gione, Liqui

ofo, è La piuso

iandio in que

epi di festas

rire il buon

ie della mia

alle

Et, per farui piu aperta fede di questo in una paro la, si come il Saluat or del mondo uolle uenire al mon do nel tempo della felicità del mondo, & quando il mondo era in pace, & nel suo maggior riposo, il chesi può dire che fosse appunto la festa del mondo, cosi uolle ancor nascere nella stagione piu felice di tutte le stagioni, & la quale è la pace, & il viposo, et per conseguente la festa del mondo, et della humana generatione. Et, se la Divinità di tanto bonore mi ha uoluto bonorare, & di tanto fauore mi ha fatto degno, non so, come orecchie humane possano comportare, che io sia in cotal modo stratiato dalla pestilentiosa lingua di quella strega, scelerata, & infame, laquale è di tanta maluagità, che non pensi: ad altro, che a mettere il mondo in ruina. Et lo farà finalmente la ribalda uccchia. Che no lapete uoi, che il mondo finalmente ha da esere arso? I santi scritto ri uo arilo dicono, & i poeti gentili ancora ne parla no: che Ouist-parlante di Gione dice:

Gir

Cli souvien, che è ne i fati, che fia un tempo, Che'l mar, la terra, & la celeste corte Arderà accesa, & patiranne il mondo.

Et so bene, che sete securi, che questo non auuerra per opera mia. Ne la pionosa Primanera, ne l'ineguale Autuno sono per fare una tale sceleraggine. Ma quel Lindianolata femina col suo ardore, & col suo fuoco ogni anno si ua riprouando col seccare l'herbe, & gli arbori, & co l'asciugare i siumi, & col ridur la terra a tanta aridità, che la costringe ad aprirst quà, & là per molte fessure: & finalmente ardera questa bel la diuina fabrica, consumando la terra, l'acqua, l'aere, & il cielo, & del tutto annullando la humana generatione, & le memorie di quella. Et Dio ui guardi da trouarui a quella stagione. Io in questo mio tepo di consolatione mi sono condotto per honor mio, & per so disfare a uoi, ascriuere quanto infino ad hora hoscritto. Et per innanzi intendo di attendere a miei study, alle mie feste, & a'mici riposi. Se ella, o altro suo partiale tornerà a dire, o a scriuere altro, io : Eza altra replica me ne rimetto al giudicio dell' Eccellen tiss.uostro amantissimo consorte, da me amato come primogenito, & al uosiro insieme : et ad amedue offerisco ogni fauore, et benesicio della mia stagione. Dal Palagio nostro de gelati gioghi dell' Apennino. A 21. di Dicembre, del 58.

Di V. Eccellentia

Buono amico, & come padre,

Il Verno.



5814130



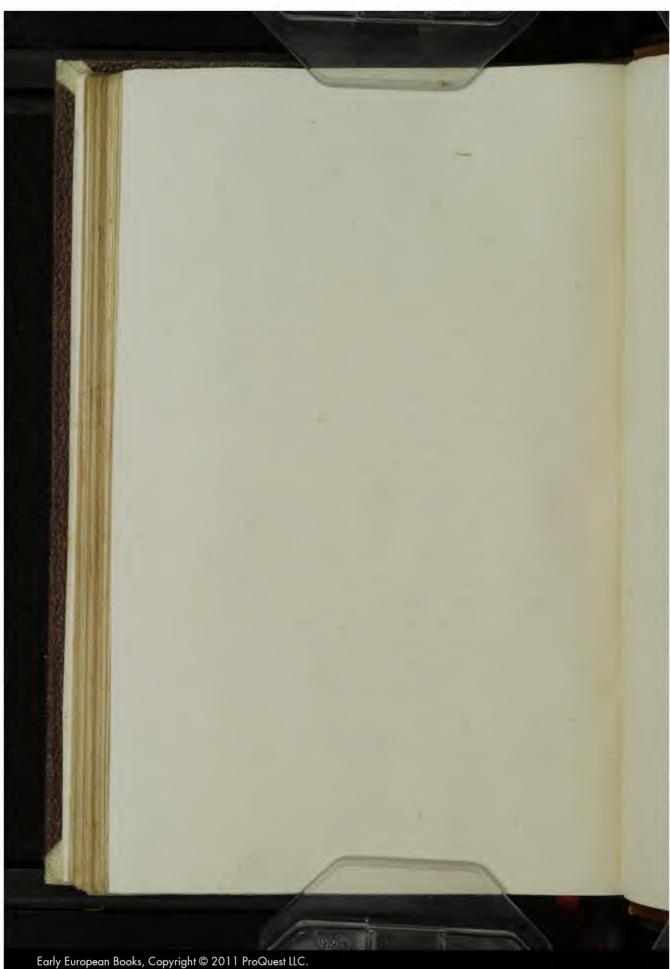



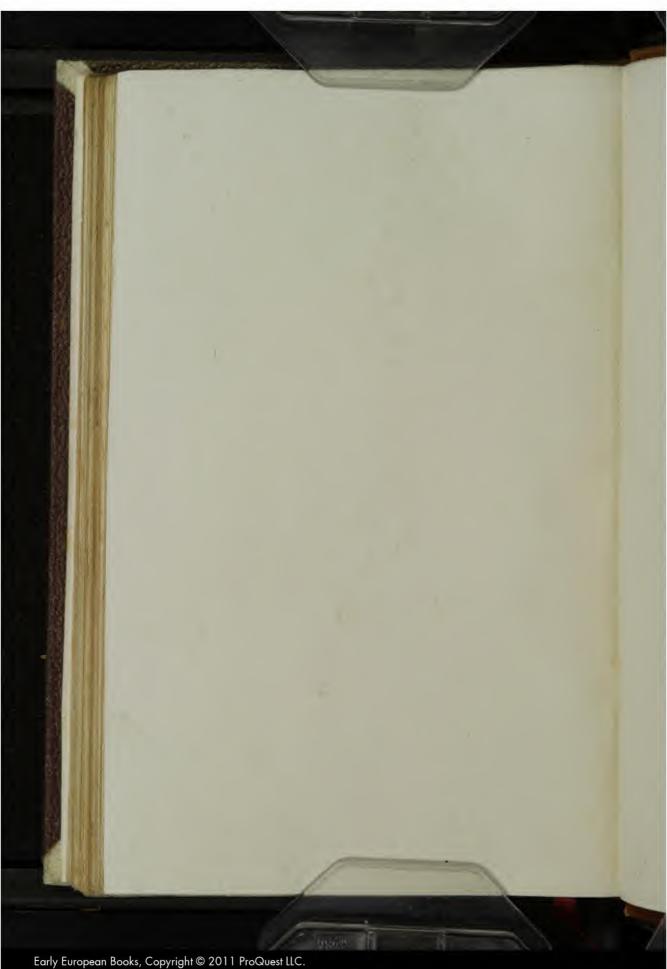



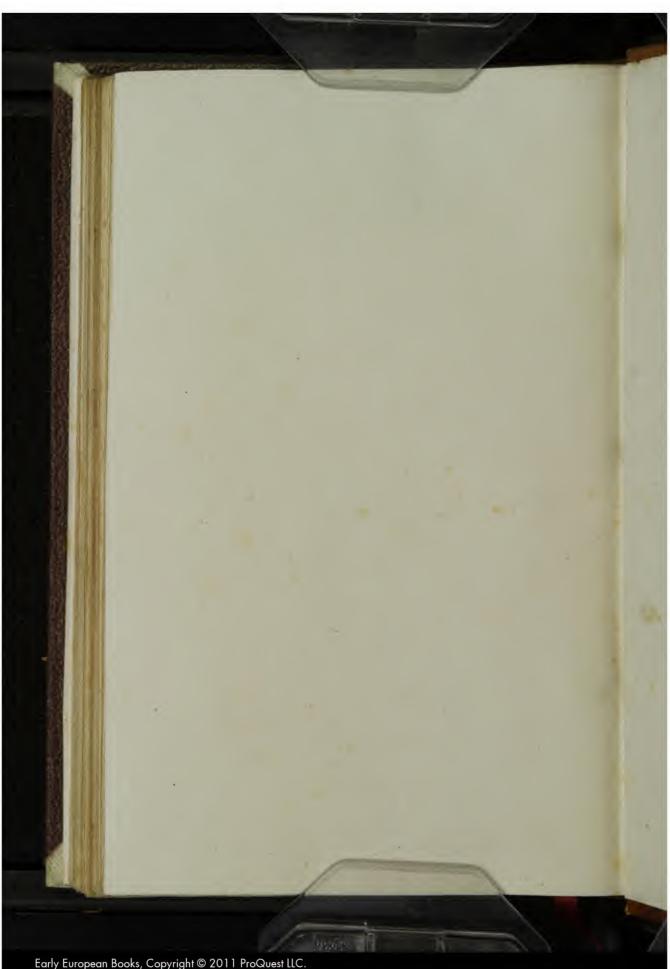

